

1. G //

# STORIA ANTICA DEL MESSICO

CAVATA DA' MIGLIORI STORICI SPAGNUOLI,

E DA' MANOSCRITTI, E DALLE PITTURE ANTICHE DEGL' INDIANI:

DIVISA IN DIECI LIBRI,

E CORREDATA DI CARTE GEOGRAFICHE,
E DI VARIE FIGURE:

E

### DISSERTAZIONI

Sulla Terra, sugli Animali, e sugli abitatori del Messico.

#### OPERA

DELL'ABATE

## D. FRANCESCO SAVERIO CLAVIGERO

TOMO II.



#### IN CESENA MDCCLXXX.

PER GREGORIO BIASINI ALL' INSEGNA DI PALLADE

Con Licenza de' Superiori.

## 

THE STATE OF STATES

41 6 M 2 7.

HISTO MED /

## RIBRO VI

La Religione dei Messicani, cioè i loro Dei, Tempi, Sacerdori, Sacrifizi, ed Obblazioni: i lor digiuni, e le loro austerità: la loro Cronologia, il loro Calendario, e le loro feste: i loro rivi nella nascita de lor figliuoli, ne matrimoni, e ne funerali.



A Religione, la Politica, e l'Economia son le tre cose, che principalmente formano il carattere d'una Nazione, e senza saperle non si può aver una compiuta idea del genio, delle inclinazioni, e de' lumi di qualsissia popolo. Or la Religione de' Messicani, di cui savellar dovremo in questo libro, era un ammasso d'

errori, e di riti superstiziosi, è crudeli. Cotali debolezze dello spirito umano sono inseparabili da ogni Religione, che ha la fua origine dal capriccio, o dalla paura degli uomini, ficcome s'è fatto pur troppo conoscere anche nelle Nazioni più culte dell'Antichità. Se vuol faisi il paragone come noi lo facciamo altrove, della Religione de' Messicani con quella de' Greci, e de Romani, troveremo questi più superstiziosi, e più ridicoli, e quelli più inumani. Quelle celebri Nazioni dell'antica Europa moltiplicavano eccessivamente i loro Dei a cagione dello svantaggioso concetto, che aveano del lor potere, riducevano a stretti limiti il loro imperio, gl' infamavano de' più atroci delitti, e lordavano il loro culto colle più esecrabili oscenità, le quali da' Dottori del Cristianesimo lor surono giustamente rinfacciate. I Messicani stimavano manco impersetti i loro Numi, e nel lor culto, quantunque superstizioso, non interveniva verun' azione alla onestà contraria.

Aveano i Messicani qualche idea, benchè impersetta, d'un Essere Supremo, assoluto, ed independente, cui riconosce-A 2 vano Dogmi della lor

vano doversi l'adorazione, e'l timore. Nol rappresentavano Lie. VI. in veruna forma; perchè il credevano invisibile, nè il chiamavano con altro nome, che col comune di Dio, che nella lor lingua è Teotl, assai più somigliante nel significato, che Religio nella pronunciazione, al Theos de' Greci; ma adoperavano certi epiteti sommamente espressivi della grandezza, e del potere, che in lui concepivano. Chiamavanlo Ipalnemoani, cioè, Quegli per cui si vive, e Tlòque Nahuaque, Quegli che ha tutto in se. Ma la cognizione, ed il culto di questo sommo essere vennero fra loro oscurati dalla folla de' Numi, che inventò la loro superstizione.

Credevano, che v' era un maligno Spirito, nemico del genere umano, cui davano il nome di Tlacatecolototl (Gufo ragionevole,) e dicevano, che spesso si lasciava veder dagli

uomini per far loro male, o per ispaventarli.

Intorno all'anima umana i barbari Otomiti credevano; per quel che dicono, che finiva insieme col corpo; mai Messicani, e tutte l'altre Nazioni dirozzate d' Anahuac stimavanla immortale. Ma il pregio della immortalità nol riputavano sì proprio dell'anima ragionevole, che non lo accordaffero ancora

a quella de' bruti (\*).

Tre luoghi distinguevano per le anime da' corpi separate. Credevano, che quelle de' Soldati, che morivano nella guerra, o prigionieri fotto i loro nemici, e quelle delle donne, che morivano di parto, andavano alla casa del Sole, il quale immaginavano Signor della gloria, laddove menavano una vita oltremodo deliziosa: che ogni giorno allo spuntar del Sole, sesteggiavano il suo nascimento, e con inni, balli, e musica di strumenti l'accompagnavano sino al Zenit: che quivi gli venivano all'incontro le anime delle donne, e collo stesso festeggiamento il conducevano sino all'occaso. Se la Religione altro fine non avesse, che quello di servire alla Politica, co-

<sup>(\*)</sup> Ciò che diciamo intorno alla idea, che aveano i Messicani dell'anima de' bruti, si vedrà por quello che diremo, quando avremo a ragionare de' riti de' loro funerali.

me scioccamente si vanno immaginando parecchi increduli del nostro secolo, non poteano quelle Nazioni inventare un dogma Lib. VI. più opportuno per incoraggire i loro Soldati, che quello che lor afficurava sì rilevante premio dopo la morte. Soggiungevano poi, che dopo quattro anni di quella vita gloriosa passavano quegli spiriti ad animare nubi, ed uccelli di vaghe penne, e di canto dolce, restando ognora liberi per rimontar sul Cielo, e per discendere in terra a cantare, ed a succiar de'fiori. I Tlascallesi credevano, che tutte le anime de' Nobili animavano dopo la morte uccelli belli e canori, e quadrupedi generosi, e quelle de' Plebei donnole, scarafaggi, ed altri animali vili. Onde si vede che lo spropositato sistema della trasmigrazione Pitagorica, che tanto s'è radicato, e propagato ne'. paesi di Levante, ebbe ancora in quelli di Ponente i suoi partigiani. (a) Le anime di quelli, che morivano annegati, o fulminati, o d'idropisa, di tumori, di piaghe, o d'altra sì fatta infermità, siccome l'anime de fanciulli, almeno di quelli, che erano sagrificati a Tlaloc Dio dell'acqua, andavano, secondo che i Messicani dicevano, ad un luogo fresco, ed ameno, appellato Tlalocan, dove quel Dio risiedeva, e dove d'. ogni sorte di cibi delicati, e di piaceri abbondavano. Nel recinto del tempio maggior di Messico v' era un luogo, dove credevano, che in un certo giorno dell'anno assistessero invisibili tutti i fanciulli a Tlaloc sagrificati. I Miztechi erano persuasi, che una grande spelonca, che v'era in un'altissima montagna della loro Provincia, era la porta del Paradiso: e però tutti i Signori, e Nobili si facevano seppellire presso ad essa spelonca, per esser più vicini a quel luogo di delizie. Finalmente il terzo luogo destinato per le anime di quelli, che finivano di qualunque altra morte, era il Mictian, o sia In-

<sup>(</sup>a) Chi crederebbe mai, che un sistema sì rancido e sì improbabile, come quello della trasmigrazione Pitagorica, dovesse promuoversi da un Filosofo Cristiano nel centro del Cristianessmo, e nel luminoso secolo xvin? E pure è stato seriamente promosso poco tempo sa da un Francese in un libro stampato in Parigi sotto questo titolo stravagante, L'an deux mille quatre cent quarante. A cotali eccessi porta la libertà del pensare in materie di Religione.

ferno, che era, per quel che dicevano, un luogo oscurissimo, Lib. VI. dove regnavano un Dio chiamato Mictianteucili, (Signor dell' inferno,) ed una Dea appellata Mictiancibuati. Credevano, secondo che mi pare, situato l'inferno nel centro della terra: (b) ma non si persuadevano, che le anime vi patissero altra pena, se non quella, che forse a loro cagionava l'oscurità dell'abitazione.

Aveano i Messicani, siccome tutte l'altre Nazioni culte, notizia distinta, quantunque alterata con favole, della creazione del Mondo, del Diluvio universale, della confusione delle lingue, e della dispersione delle genti, e tutti questi avvenimenti aveano nelle lor pitture rapprefentati. (c) Dicevano, che essendosi annegati gli uomini col diluvio, soltanto si salvarono in una barchetta un uomo appellato Coxcox, (a cui danno altri il nome di Teocipacili,) ed una donna chiamata Xochiquetzal, i quali essendo smontati in terra presso ad una montagna da loro appellata Colbuacan, ebbero molti figliuoli; ma tutti nacquero muti sinattantochè una colomba dalla cima d' un albero lor comunicò i linguaggi, ma sì diversi, che niuno era dall'altro inteso. I Tlascallesi singevano, che gli uomini scampati dal diluvio restarono in scimie trasformati; ma a poco a poco andarono la favella, e la ragione ricuperando. (\*)

Tra gli Dei particolari da' Messicani adorati, ch' erano molti, benchè non tanti, quanti que' de' Romani, tredici erano i principali e maggiori, ad onore de' quali un tal numero, come vedremo, consacrarono. Esporremo intorno a que-

Ai

(c) Ciò che dicevano del diluvio stà rappresentato nella figura, che appresso quì daremo, la quale è copia d'una dipintura originale de' Messicani.

<sup>(</sup>b) Il Dr. Siguenza credette, che i Messicani situavano l'inferno nella parte settentrionale della terra; perchè per dire, Verso Tramontana, dicevano, Mictlampa, come se dicessero, Verso l'Inferno; ma a me pare piuttosto, che'l situassero nel centro della terra; perchè ciò vuol dire il nome Tlalxicco, che davano al tempio del Dio dell'inferno. Può essere, che fra i Messicani vi fossero diverse opinioni intorno alla situazione di questo luogo.

<sup>(\*)</sup> Chi volesse sapere ciò, che intorno alla creazion del Mondo dicevano i Miztechi, ed altre Nazioni d'America, legga ciò che scrive il P. Gregorio Garcia, Domenicano, nella sua Opera intitolata, L'origine degl' Indiani.

Hi, ed agli altri Dei ciò, che abbiam ritrovato nella mitologia messicana, non curando le magnisiche congetture, ed il fan-Lib. VI. tastico sistema del Cav. Boturini.

TEZCATLIPOCA. Questo era il maggior Dio, che in §. 2. Gli que' paesi si adorava, dopo il Dio invisibile, o Supremo Esta Dei della fere, di cui abbiam ragionato. Il suo nome vuol dire, spectorio rilucente, per quello che aveva il suo idolo. Era il Dio del Cielo della Providenza, l'anima del Mondo, il Creator del Cielo e della Terra, ed il Signor di tutte le cose. Rappresentavanlo tuttora giovane per significare, che non s'invecchiava mai, nè s'indeboliva cogli anni. Credevasi, che premiava con molti beni i giusti, e castigava i viziosi con malattie, ed altri mali. Ne'cantoni delle strade v'erano delle seggie di pietra, dove questo Dio potesse riposare, qualora volesse, ed a niuno era permesso il sedervi. Diceano alcuni, ch'egli era disceso dal Cielo per una corda fatta di ragnatele, ed avea perseguitato, e scacciato da quel paese Querzalcoatl, gran Saccerdote di Tula, che poi su anch'esso consacrato Dio.

Il suo principal Idolo era di reorett ( pietra divina, ) che è una pietra nera, e rilucente simile al marmo nero, ed era vestito in gala. Avea degli orecchini d'oro, e dal labbro inferiore gli pendeva un cannoncello di cristallo, dentro il quale v'era una pennetta verde, o turchina, che a prima vista sembrava una gemma. I suoi capelli erano legati con una cordella d'oro, dalla cui estremità pendeva un orecchio dello stesso metallo con certi vapori di fumo in esso dipinti; i quali, secondo la loro interpretazione, rappresentavano le preghiere de' tribolati. Tutto il petto era coperto d'oro masficcio. In ambedue le braccia aveva de bracciali d'oro, nell' ombelico uno smeraldo, e nella man sinistra un ventaglio d'oro orlato di bellissime penne, e sì ben forbito, che pareva uno specchio, nel quale significar volevano, che egli vedeva tutto quanto avveniva nel mondo. Altre volte per significar la giustizia di lui, lo rappresentavano sedendo in uno scanno circondato d'un drappo rosso, dove erano figurati alcuni crani, ed ossa di morti, nella man sinistra uno scudo

Con quattro frecce, e la destra alzata in atteggiamento di Lib. VI. lanciare un dardo, il corpo tinto di nero, e il capo corona-

to di penne di quaglie.

OMETEUCTLI, ed OMECIHUATL. (\*) Questa era una Dea, e quello un Dio, che fingevano abitare nel Gielo in una Città gloriosa ed abbondante di piaceri, ed indi vegliare sul mondo, e dare a' mortali le loro inclinazioni, Ometeuctli agli uomini, e Omecihuatl alle donne. Raccontavano, che avendo questa Dea molti figliuoli nel Gielo avuti, diede in luce in un parto un coltello di pietra focaja: onde sdegnati i figliuoli lo gittarono alla terra, e nel cadere, da esso nacquero mille e seicento Eroi, i quali consapevoli della lor nobile origine, e vedendoss privi di servitori, per esser morti tutti gli uomini in una gran calamità (d) s'accordarono di mandare un' ambasciata alla lor Madre, pregandola di conceder loro di poter crear degli uomini, che lor servissero. La Madre rispose, che se avessero de' pensieri più nobili e più elevati, si farebbero degni di vivere con esso lei eternamente nel Cielo; ma poichè lor piaceva l'abitazione della terra, andassero da Mictianteuctli, Dio dell'inferno, e gli addimandassero un qualche osso degli uomini già morti, dal quale, spruzzandolo col loro proprio sangue, avrebbono un uomo, ed una donna, che poi si moltiplicherebbono; ma si guardassero bene da Mictianteuctli; poichè dato l'osso potrebbe subito pentirsi. Secondo una tal istruzione della Madre, andò Xolotl, uno degli Eroi all'inferno. ed ottenuto ciò che cercava, si mise subito a correre verso la superficie della terra: onde sdegnato Mictlanteuctli corse dietro a lui; ma non potendo raggiungerlo, se ne tornò all' Inferno. Xolotl nella precipitosa fuga inciampò, e cadendo gli si spezzò l'osso in pezzi diseguali. Raccolsegli, e conti-

(\*) Davano ancora a questi Dei i nomi di Cittallatonac, e Cittalicue a ca-

gione delle Stelle.

(d) Quei Popoli credevano, che la Terra avea patito tre grandi ed universali calamità, con cui erano stati tutti gli uomini di vita tolti, siccome altrove diremo.

nud il suo corso infino al luogo, dove i suoi fratelli l'aspetravano, i quali misero que' frammenti in un catino, e Lib. VI. gli spruzzarono del lor sangue, che si cavarono da parecchie parti del corpo. Sul quarto di si vide da essi formato un fanciullo, e continuando altri tre giorni nello spruzzar del sangue, si formò anche una fanciulla, e tutti e due furono consegnati allo stesso Xolotl, acciocchè gli allevasse, il quale gli nudrì di latte di cardo. In sì fatta maniera credevano fatta questa volta la riparazione del genere umano. Quindi ebbe origine, secondo che affermavano, la usanza di cavarsi sangue da diverse parti del corpo, la quale su, come vedremo, sì comune appo quelle Nazioni; e la disugguaglianza de' pezzi dell' osso credevano essere stata la cagione della diversità della statura negli uomini.

CIHUACOHUATL (Donna serpe,) chiamata ancor Quilaztli. Questa credevano essere stata la prima donna, che ebbe figliuoli nel mondo, la quale faceva sempre de gemelli. Era stimata una gran Dea, e dicevano, che si lasciava spesse volte vedere portando addosso un bambino in una

culla.

Tonatiuh, e Meztli, nomi del Sole, e della Lu- 5. 3. na, amendue da quelle Nazioni divinizzati. Dicevano pu- Apoteofi del Sole, re, che riparato e moltiplicato il genere umano, ognuno e della de' suddetti Eroi, o Semidei avea fra gli uomini i suoi ser- Luna. vitori, e partigiani, e che non essendovi più Sole, per essersi finito quel che v'era, si radunarono gli Eroi in Peotihuacan attorno ad un gran fuoco, e dissero agli uomini, che il primo di loro che si gittasse nel fuoco, avrebbe la gloria di diventar Sole. Lanciossi incontanente un uomo più intrepido degli altri, appellato Nanabuatzin, e scese all'inferno. Frattanto restando tutti in aspettazione del successo, fecero gli Eroi una scommessa colle quaglie, colle locuste, e con altri animali sul luogo del cielo, donde era per nascere il nuovo Sole, e non essendo stato da essi animali indovinato, furono tosto sacrificati. Nacque finalmente il Sole da quella banda, che da quindi innanzi si chiamò Levan-Storia del Messico Tom. II.

te; ma appena levatoli sull'orizonte su fermò : il che avvi-Lis. VI. sando gli Eroi, gli mandarono a dire, che continuasse il suo corso. Il Solvrispose che nol farebbe prima di veder tutti loro morti. Cotal risposta cagionò non minore sdegno, che paura agli Eroi : onde un di soro chiamato Citli preso l' arco ce tre frecces, igliene stiròs una; ma il Sole piegando schivò il colpo. Avventogli l'altre due, ma non potè mai colpire. Il Sole allora sdegnato rivolfe l'ultima freccia contro a Citli, e gliela conficcò nella fronte, della qual ferita morì appresso. Gli altri costernati per la disgrazia del fratello, entrovandossi incapaci di prevalere contro al Sole, si determinarono di morire per le mani di Xolotl, il quale dopo avere aperto il petto a tutti i suoi fratelli, se stesso ancora uccise. Gli Eroi prima di morire lasciarono le loro vesti a' servitori, ed anche dopo la conquista degli Spagnuoli si trovarono certi vecchi mantelli degl' Indiani con singolar venerazione conservati; perchè gli credevano avuti per eredità da quegli antichi Eroi. Gli Uomini restarono malinconici per la perdita de' doro Signori; ma ad uno d' essi ordinò Tezcatlipoca, che andasse alla casa del Sole, e di la portasse della musica per celebrar le seste di lui, e gli disse, che per un tal viaggio, che dovea farsi per mare, gli si farebbe un ponte di balene, e di testuggini, e che andasse ognora intonando una canzone, che gli diede. Dicevano i Messicani, questa essere stata la origine della musica, e de' balli, con cui celebravano le feste de' loro Dei: che dal sacrifizio, che fecero gli Eroi delle quaglie, ebbe principio quello, che eglino ogni giorno faceano di questi uccelli al Sole, e da ciò che fece Xolotl co' suoi fratelli i barbari sacrifizi di vittime umane, che poi furono sì comuni in quella terra. Somigliante a questa favola era quella, che raccontavano sulla origine della Luna, cioè, che Tezcociztecatl, un caltro di quegli uomini, che concorfero in Teotihuacan, imitando l' esempio di Nanahuatzin si gettò ancora nel fuoco; ma per esfersi già rallentata la fiamma, non divenne tanto luminoso, e restò trasformato in Luna. , A queA questi due Numi consacrarono que due famosi tempi eretti nella medesima pianura di Teotihuacan, di cui altro-Lib. VI. ve favelleremo.

QUETZALCOATL (serpe armata di penne) Questi era s. 4. appo i Messicani, e tutte l'altre Nazioni d'Anahuac il Dio Il Dio dell'aria. Dicevano, effer lui stato sommo Sacerdote di Tu-dell'aria. la, bianco, alto, e corpulento, di fronte larga , d'occhi grandi, di capelli neri e lunghi, e di barba folta : che per amor della onestà portava sempre la veste lunga : che era tanto ricco che avea de, palagi d'argento e di gemme 13 che era affai industrioso; ed era stato l'inventore delle arti di fondere il metalli, e d'intaglian de gemme : ch' era favissimo e prudentissimo; come il fece conoscere nelle leggi da lui lasciate agli uomini, re soprattutto che era uomo di vita austera ed esemplare : che ogni volta che voleva pubblicar nel regno qualche legge, faceva falire un banditore sul monte Tzatzirepec (o monte de' clamori, ) vicino alla Città di Tula : e la voce di lui si faceva sentire sino a trecento miglia: che nel suo tempo sì grande veniva il frumentone, che una pannocchia era la soma corrispondente alle forze d'un uomo: che le zucche aveano la lunghezza d'un corpo umano : che non era d'uopo di tignere il cotone, mentre naturalmente veniva d'ogni colore, ed in cotal guisa era la grandezza, e l'abbondanza di tutti gli altri frutti e semenzel: che v'era allora una moltitudine incredibile d'uccelli bellissimi, e canori : che tutti i suoi sudditi erano ricchi, e per recar molte parole in una, i Messicani singevano tanto felice il Pontificato di Quetzalcoatl, quanto i Greci il regno di Saturno, al quale fu ancora colui simile nella disgrazia dell'esilio; poichè mentre in tanta prosperità si trovava, volendo Tezcarlipoca, non so per qual cagione, da quel paese scacciarlo, gli apparve sotto la sigura d'un uomo vecchio, gli disse, voler gli Dei, che si portasse al regno di Tlapalla, ed insieme gli porse una bevanda, la qual prese volentieri Quetzalcoatl per la speranza d'acquistar con essa la immortalità, a cui aspirava; ma appena toltala si sentì mosso-B 2

da una tal voglia d'andare a Tlapalla, che incontanente si Lis. VI. pose in cammino accompagnato da molti de' suoi sudditi, i quali per tutta la strada l'andavano con musica festeggiando. Diceano, che presso alla Città di Quauhtitlan lapidò un albero, nel cui fusto tutti i sassi restarono conficcati, e che presso a Tlalnepantla stampò la sua mano in una pietra, la quale mostravano i Messicani agli Spagnuoli dopo la conquista. Essendo pervenuto a Chololla, lo fermarono que' Cittadini, e l'incaricarono del governo. Oltre alla onestà della sua vita, ed alla dolcezza delle sue maniere, servi alla stima, che di lui ebbero i Cholollesi, l'aversione che mostrava ad ogni sorta di crudeltà, intantochè non poteva comportare il fentir ragionare di guerra. A lui, secondochè dicevano i Cholollest, debitori furono dell' arte della fonderia, in cui poi s' avvantaggiarono, delle leggi, con cui d'allora innanzi si governarono, de'riti, e delle ceremonie della loro Religione, ed anche, secondochè alcuni affermarono, della ordinazione de' tempi, e del loro Calendario.

Dopo d'essere stato venti anni in Chololla, risolvette continuare il suo viaggio all'immaginario regno di Flapallan, conducendo feco quattro nobili e virtuosi giovani. Nella Provincia marittima di Coatzacoalco gli congedò, e mandò a dir per mezzo di loro a' Cholollesi, che fossero sicuri, che dopo qualche tempo ritornerebbe per consolarli, e reggerli. I Cholollesi misero nelle mani di questi giovani le redini del governo per riguardo al loro diletto Quetzalcoatl, del quale chi diceva che disparve, chi che morì nella medesima costa. Checchè fosse, Quetzalcoatl su consacrato Dio da' Toltechi di Cholollan, e costituito Protettore principale della loro Città, dove ad onor di lui fabbricarono nel centro della medefima un alto monte, ed in esso un Santuario, ed un altro monte col suo tempio gli su poscia edificato in Tula. Da Chololla propagossi il culto di lui per tutto quel paese, dov'era venerato come Dio dell'aria. Avea de'tempi in Messico ed altrove, e parecchie Nazioni, anche delle nemiche de' Cholollesi, aveano nella stessa Città di Chololla de' tempi, e de' Sacerdoti al culto di lui dedicati, e da tutti i paesi 5.3

andavano a quella Città a far le loro divozioni, e per adempire i lor voti. I Cholollesi conservavano con somma venera. Lib. VI. zione certe pietruzze verdi bene intagliate, che dicevano essere state da lui possedute. I Jucatanesi si gloriavano, che i lor Signori discendevano da Quetzalcoatl. Le donne sterili si raccomandavano a lui per divenir seconde. Erano grandi, ed assai celebri le seste che gli saceano, massimamente in Chololla nel Teoxibuitl, o anno divino, alle quali precedeva un rigoroso digiuno d'ottanta giorni, e delle spaventevolì austerità eseguite da Sacerdoti al culto di lui consacrati. Dicevano, che Quetzalcoatl spazzava la strada al Dio dell'acqua; perciocche in que paesi precede ordinariamente il vento alla pioggia.

Il Dr. Siguenza credette, il Quetzalcoatl da quelle Nazioni divinizzato non essere stato altro, che l'Apostolo San Tommaso, che loro annunziò il Vangelo. Promosse un tal sentimento con esquisita erudizione in una opera, (e) che, siccome parecchie altre oltremodo pregevoli da lui scritte, ebbe la disgrazia di perdersi per la trascuraggine degli Eredi. In essa opera saceva il confronto de' nomi di Didymos, e di Quetzalcoarl, (f) del loro abito, della loro dottrina, e delle loro predizioni, e disaminava i luoghi per dove andarono, le tracce che lasciarono, ed i portenti, che i lor Discepoli pubblicarono. Siccome noi non abbiamo veduti i suddetti manoscritti, ci asteniamo dalla censura d'una tal opinione, alla quale mal grado il rispetto, che portiamo al sublime ingegno, ed alla gran letteratura dell' Autore, non possiamo in verun modo acconsentire.

Parecchi Scrittori di Messico si son persuasi, che alcuni fecoli avanti l'arrivo degli Spagnuoli, era già stato il Vangelo

(e) Di quest' opera del Siguenza fanno menzione Betancurt nel suo Teatro Messicano, ed il Dr. Eguiara nella Biblioteca Messicana.

<sup>(</sup>f) Betancurt dove sa il confronto de' nomi di Didymos e di Quetzalcoatl, dice, che questo nome è composto di Coatl gemello, e di Quetzalli gemma, e che significa, Gemello prezioso. Ma Torquemada, il quale seppe persettamente il Messicano, ed ebbe dagli antichi la interpretazione d'essi nomi dice, che Quetzalcoatl vuol dire, serpe armata di penne. In satti Coatl significa propriamente Serpe, e Quetzalli Penna verde, e soltanto per metasora si danno sì satti nomi al gemello, ed alla gemma.

gelo nell'America predicato. Le ragioni, che ebbero quegli Lib. VI. Autori, sono parecchie croci in diversi tempi, e luoghi trovate, (g) che pajono lavorate avanti l'arrivo degli Spagnuoli, il digiuno di quaranta giorni da molti Popoli del nuovo Mondo osservato, (b) la tradizione, che v'era del suturo arrivo di gente straniera e barbata, (i) e le pedate umane in parecchie pietre impresse, che si stimano essere dell' Apostolo San Tommaso. (j) Io non ho potuto mai persuadermi di cotal opinione; ma lo esaminare si fatti monumenti richiede un'altra opera assai diversa da questa.

TLALOC, altrimenti Tlalocateuctli (Signor del paradifo,) era Dio dell'acqua. Chiamavanlo Fecondatore della terra, e Protettore de'beni temporali, e credevano, che risiedeva nelle altissime montagne, dove sogliono formarsi le nuvole, come quelle di Tlaloc, di Tlascalla, e di Tolu-

ca :

(h) Il digiuno di quaranta giorni non prova nulla, mentre parimente offervavano quelle Nazioni i digiuni di tre, di quattro, di cinque, di venti, d'ottanta, di cento sessanta giorni, ed anche di quattro anni, come poi vedremo, e quello di quaranta giorni non era sicuramente il più comune.

<sup>(</sup>g) Tra le Croci sono celebri quelle di Jucatan, della Mizteca, di Queretaro, di Tepique, e di Tianquiztepec. Di quelle di Jucatan sa menzione il P. Cogolludo Francescano nel lib. 2. cap. 12. della sua Storia Di quella della Mizteca il P. Burgoa, Domenicano, nella sua Cronaca, e il Cav. Boturini nella sua opera. Di quella di Queretaro scrisse un Religioso Francescano del Collegio di Propaganda di quella Città, e di quella di Tepique il dotto Gesuita Sigissmondo Tarabal, i cui monoscritti si conservavano nel Collegio de' Gesuiti di Guadalajara: Quella di Tianquiztepec su scoperta dal Cav. Boturini, e ne sa menzione nella sua opera. Le Croci di Jucatan erano adorate da' Jucatanesi per lo ammaestramento, secondochè affermavano, del loro gran Proseta Chilam-Cambal, il quale gli avviso, che quando dalla parte di Levante approdassero a quella terra certi uomini barbati, e gli vedessero adorar quel segno, abbracciassero la loro dottrina. Di tutti questi monumenti savelleremo nella Storia Ecclesiassica del Messico, se Iddio degna secondari nostri disegni.

dremo, e quello di quaranta giorni non era ficuramente il più comune.

(i) Nel libro V. abbiamo esposto il nostro sentimento su' presagi dell' arrivo degli Spagnuoli. Se sono state certe le prosezie di Chilam-Gambal, potè senza esser Cristiano esser da Dio illustrato per pronosticare il Cristianesimo, siccome Balaamo su pure illustrato per annunziare la nascita del nostro divin Redentore.

<sup>(</sup>j) Come si trovarono pedate umane stampate, o piuttosto scolpite in pietre, così, pure si trovarono scolpite pedate d'animali, senza potersi indovinare il sine che ebbero quelli, che si presero la fatica di scolpirle.

ca: onde spesso si portavano a que' luoghi ad implorar la protezione di lui. Raccontano gli Storici Nazionali, che es-Lib. VI. sendo arrivati a quel paese gli Acolhui nel tempo del primo Re Cicimeca Xolotl, trovarono nella cima del monte Tla-Gli Dei loc un idolo di questo Dio fatto di pierra bianca assai leg- de' mongiera, nella forma d'un uomo, che sedeva sopra una pietra acqua, quadra, con un catino innanzi, dov'era della resina elastica, del suo co, della ed ogni sorta di semenze, ed ogni anno rinovavano la stestatera, sa obblazione in rendimento di grazie per le buone raccolte della avutene. Questo idolo era stimato il più antico di quanti dell' inve n'erano in quella terra; poiche fu esso collocato in quel serno. monte dagli antichi Toltechi, e quivi stette sino al fine del secolo XV., o al principio del XVI., nel qual tempo Nezahualpilli Re d'Acolhuacan per conciliarsi la benevolenza de'suoi sudditi, lo levò da quel luogo, e vi collocò un altro idolo nuovo di pietra nera affai dura; ma effendo stato da un fulmine sfigurato, e dicendo i Sacerdoti, quello esfere stato un gastigo del Cielo, vi su rimessa la statua antica, ed ivi si conservò nella possessione del suo culto finattantochè essendosi promulgato il Vangelo, fu spezzato per ordine del primo Vescovo di Messico.

Credevano altresì gli Antichi, che in tutti i monti alti risiedevano altri Dei subalterni di Tlaloc. Tutti erano da loro chiamati collo stesso nome, ed erano venerati non solo come Dei dell'acqua, ma eziandio come Dei de'monti. L'Idolo di Tlaloc era dipinto di turchino, e di verde per significare i diversi colori, che vedonsi nell'acqua. Avea in mano una striscia d'oro serpeggiata ed appuntata, nella quale volevano significare il sulmine. Avea tempio in Messico dentro al recinto del tempio maggiore, ed i Messicani gli saceano parecchie sesse gni anno, siccome altrove vedremo.

CHALCHIUHCUEJE, altrimenti Chalchibuitlicue, Dea dell'acqua, e compagna di Tlaloc. Era pur conosciuta con altri nomi assai espressivi, (\*) i quali o significavano i diver-

ſi

<sup>(\*)</sup> Apozonallotl, ed Acuecuejotlesprimono la gonfiezza, e l'ondeggiamento delle

fi effetti, che cagionano l'acque, o le diverse apparenze, e Lib. VI. colori, che formano col loro moto. I Tlascallesi la chiamavano Matlalcueje, cioè, vestita di gonna turchina, e lo stesso nome davano all'altissima montagna di Tlascalla, nella cui cima si formano delle nubi tempestose, che ordinariamente si scaricano sulla Città d'Angelopoli. Sopra quella cima salivano i Tlascallesi a far i loro sacrifizi, e preghiere. Questa è senz'altro quella medesima Dea deil'acqua, a cui da Torquemada il nome di Xochiquetzal, ed il Cav. Boturini quello di Macuilnochi quetzalli.

AIUHTEUCTLI (Signor dell'anno, o dell'erba) era appo quelle Nazioni il Dio del fuoco, al quale davano ancora il nome d'Incozauhqui, che esprime il color del fuoco. Era assai riverito nell'Imperio Messicano. Nel pranzo gli osferivano il primo boccone del loro cibo, e il primo sorso della loro bevanda, l'uno e l'altro nel fuoco gettando, ed in certe ore del giorno bruciavano ad onor di lui dell'incenso. Ogni anno gli si faceano due seste sisse assai solenni, una nel decimo, e l'altra nel diciottesimo mese, ed una sessa mobile, nella quale erano creati i Magistrati ordinari, e si rinnovava la investitura de'seudi del regno. Avea tempio in Messico, ed in parecchi altri luoghi.

CENTEOTL, Dea della terra e del frumentone. Chiamanla ancora Tonacajohua, (\*\*) cioè quella che ci sostenta. In Messico avea cinque tempi, e le si saceano tre seste ne' mesi terzo, ottavo, ed undecimo; ma da niun'altra Nazione su più riverita e celebrata, che da'Totonachi, mentre esi la veneravano come la principale lor Protettrice, e leediscarono un gran tempio sulla cima d'un alto monte, dov'era servita da molti Sacerdoti al culto di lei unicamente

dedi-

delle-acque: Atlacamani le tempeste nell'acqua eccitate: Abuic, e Aiauh i suoi movimenti or verso una, or verso un' altra parte, Xixiquipilibui lo alternato innalzamento, ed abbassamento delle sue onde, ec.

<sup>(\*\*)</sup> Davanle ancora i nomi di Tzinteotl (Dea originale,) e quelli di Xilonen, Iztacacenteotl, e Tlatlaubquicenteotl, mutando il nome secondo lo stato, in cui troyayasi il frumentone.

dedicati, e riverita da tutta la Nazione. Le portavano un grande amore; poiche erano persuasi, che ella non richiedeva vit- Lis. V. time umane; ma foltanto si contentava de' sacrisizi di tortorelle, di quaglie, di conigli, e di si fatti animali, ché in gran quantità le offerivano. Speravano, che essa finalmente gli liberasse dalla tirannica servitù degli altri Dei, che li costringevano a sagrificare sì gran numero d'uomini. Ma i Messicani si mostravano d' un altro sentimento, spargendo nelle seste di cotal Dea molto sangue umano. Nel suddetto tempio de' Totonachi v'era un oracolo de' più rinomati di tutto quel paese.

MICTLANTEUCTLI, Dio dell' Inferno, e Mictlancibuatl sua compagna erano assai celebri appo i Messicani. Credevano, che questi Numi risiedevano, come abbiam già accennato, in un luogo oscurissimo, che v'era nelle viscere della terra. Aveano tempio in Messico, nel quale lor faceano una sesta nel mese decimosettimo. Ad essi pur faceano de' sacrisizi, e delle obblazioni notturne, ed il Ministro principale del loro culto era un Sacerdote appellato Tlillantlenamacac, il quale tignevasi di nero per eseguir le funzioni del suo sacerdozio.

JOALTEUCTLI, Dio della notte, il qual per quel che ci pare, era lo stesso Meztli, o sia Luna. Altri credono, che sosse il Tonatiuh, o sia Sole, ed altri che fosse un Nume da tutti e due diverso. A questo Dio raccomandavano i bambini, acciocchè lor desse sonno.

JOALTICITL, (Medico notturno) Dea delle culle, alla quale ancora raccomandavano i fanciulli, acciocchè prendesse cura della loro conservazione, massimamente nel tempo di notte. 5. 6.

HUITZILOPOCHTLI, o MEXITLI era Dio della guerra, Gli Dei il Nume più celebrato da' Messicani, e il principal lor Protet- della tore. (k) Di questo Nume alcuni diceano, ch' era puro spirito, guerra. Storia del Messico Tom. II. G

<sup>(</sup>k) Huitzilopochtli è un nome composto di due, cioè Huitzilin, che è il nome di quel bellissimo uccellino, chiamato da noi Succiasiore, di cui abbiam satta menzione nel lib. I. ed Opochtti Sinistro. Chiamossi così; perchè il suo Idolo avea nel piede sinistro delle penne di quell'uccelletto. Il Cav.

ed altrischi era nato da donna; ma senza cooperazione di ve-Lis. VII run uomo je iraccontavano in iquesta maniera il successo. Vivea adiceand, in Coarepec aluogo vicino all'antica città di Tula una donna portatissima pel culto degli Dei appellata Coatlicue, Madre de Centzonbuizna bui. Un di, nel quale secondo il sfolito coccupavati nello spazzar il tempio, vide scender per l'aria una palla formata di diverse penne: presela, e serbolla neliseno, volendo fervirsipoi delle penne pen l'ornato dell'altare; ma cercandola poiche fin' di spazzare, non potè trovarla: del che restò oltremodo maravigliata, e molto più allorchè si sentì da quel momento gravida. Crebbe la gravidanza sino ad esser conosciuta da suoi figliuoli, i quali benchè non sospettassero nulla della viriu della Madre, temendo pure l'affronto, che sarebbe per cagionarsele dal parto, dererminarono impedirlo colaparricidio. Non fu si segreta la loro risoluzione, che non se ne accorgesse la Madre, sommamente afflitta di dover morire per mano de'suoi propri figliuoli; ma improvvisamente senti una voce del suo ventre uscitat che le dicea, Non abbiate paura, mia Madre; poiche io vi salvero con somme ovor vostro, e gloria mia. Erano ormai per eseguire il loro attentato gli spietati figli, condotti, ed incoraggiti dalla lor sorella Cojolxaubqui, ch' era stata la più ardente nell'impresa quando nacque Huitzilopochtli con uno scudo nella man finistra, sun dardo nella destra, ed un pennacchio di piume verdi nella testa, il viso rigato di color turchino, la gamba sinistra ornata di penne, e rigate ancora le coscie, e le braccia. Tosto che venne alla luce, fece ivi apparire una serpe di pino e ordino ad un suo soldato appellato Tochancalqui, che con essa ammazzasse Cojolxauhqui, come quella ch' era stata ell's estate la locale e e estative abus ru. com mpiù

e de la alcun, dicenne, ce ces puro ferire, en

Boturini, come quegli che non era molto intendente della lingua Messicana, prende tal nome da Huitziton Condottiere de Messicani nel loro pellegrinaggio, ed asserma, questo stesso condottiere non estere altro, che quel Dio; ma oltrechè sì satta etimologia è troppo violenta, quella pretesa identità è stata assatto inaudita appo i Messicani, i quali quando cominciarono il loro pellegrinaggio condotti da Huitziton, adoravano già da tempo immemorabile quel Dio della guerra. Gli Spagnuoli non sapendo pronunziare il nome di Huitzilopochtli, lo chiamavano Huichilobos.

più colpevole, ed egli s'avventò agli altri con un tal furore che malgrado i loro sforzi, le loro armi, e le loro preghie-Lis. VI rè, tutti furono uccisi, e le lor case saccheggiate, le cui spoglie presentò a sua Madre. Gotal successo mise in tanta co-sternazione gli uomini, che d'allora innanzi l'appellarono Tetzabuiti, spavento, e Tetzaubteoti, Dio spaventevole.

Ouesto Dio divenuto Protettore de' Messicani quello su, secondoche coloro diceano, che gli condusse per tanti anni nel lor pellegrinaggio, e gli stabili nel sito, dove poi si fondò la gran città di Messico. Quivi glinnalzarono quel superbo tempio, che su tanto celebrato anche dagli stessi Spagnuoli nel quale ogni anno gli facevano tre solennissime feste ne mesi quinto, nono, e decimoquinto, oltre a quelle, che gli facevano ogni quattro anni, ogni tredici anni, e nel principio d' ogni lor secolo. La sua statua era gigantesca, e rappresentava un uomo sedente in uno scanno turchino, de quattro angoli del quale uscir si vedevano quattro gran serpi. La sua fronte era turchina; ma tutto il viso era coperto d'una maschera d'oro; ed un' altra simile gli copriva la coppa. Sulla testa aveva un bel pennacchio formato a guisa d'un becco di uccello, nel collo una collana composta di dieci figure di cuori umani, nella destra un bastone serpeggiato e turchino, e nella finiltra uno scudo, nel quale verano cinque palle di penne disposte in croce : e dalla parte superiore dello scudo s' innalzava una banderunla d'oro con quattro frecce; che diceano i Messicani essere state a loro mandate dal Cielo per far quelle azioni gloriose, che abbiam vedute nella loro Storia . Avea il corpo circondato da una gran ferpe d'oro, e - fregiato di parecchie figurine d'animali fatte d'oro, e di gemmen Cialeuns di questi cornamenti quel insegne aveva la sua particolare fignificazione. Ogni volta che deliberavano far la guerra imploravano da protezione di lui con preghiere, e Magrifizj. Tra i loro Dei era quello, a cui fagrificavasi un maggiorhiumeroiditvittime umane Imaal and SAAL

guerra, fratello minore, e compagno di Huitzilopochtli. Il

of lacer and example of Call of Lording of Lording .

fuo idolo era venerato infieme con quello del suo fratelle Lib. VI. nel principal santuario di Messico; ma in niun altro luogo

ebbe maggior culto, che nella Corte di Tezcuco.

PAINALTON, (veloce, o frettoloso, ) Dio della guerra, e Vicario di Huitzilopochtli. Siccome invocavano questo Dio nelle guerre, che intraprendevano dopo una seria consulta, così invocavano Painalton ne' casi repentini, come sarebbe un assalto improvviso de' nemici. Ciò sacevano correndo i Sacerdoti per tutte le contrade della Città colla immagine di questo Dio, che si venerava insieme con quelle degli altri Dei della guerra, chiamandolo colle grida, ed offerendogli sacrifizi di quaglie, e d'altri animali. Tutti gli uomini di guerra erano allora obbligati di correre all' armi per la difesa.

JACATEUCTLI, (il Signor che guida,) Dio del com-Gli Dei mercio (\*), a cui facevano i Mercanti due grandi feste ogni del com- anno nel tempio, che avea in Messico, una nel mese nono, ed altra nel decimosettimo con molti sacrifizi di vittime

caccia, umane, e magnifici conviti.

MIXCOATL, Dea della caccia, e il Nume principale degli Otomiti, i quali a cagione d'abitar ne' monti, erano per lo più cacciatori. Onoravanla ancora con particolar culto i Matlatzinchi. In Messico avea due tempi, ed in uno d'essi appellato Teotlalpan le faceano nel mese decimoquarto una gran festa con molti sacrifizi d'animali salvatici.

OPOCHTLI, Dio della pesca. Il credevano inventore delle reti, e degli altri instrumenti da pescare: ond'era spezialmente venerato da' Pescatori, come lor Protettore. In Cuitlahuac, città situata in una isoletta del lago di Chalco. fu affai riverito Amimiel Dio della pesca, il quale verifimilmente non fu da Opochtli distinto, se non nel nome.

HUIXTOCIHUATL, Dea del sale, e celebre appresso i Messicani per le saline, che aveano poco lontano dalla capitale. Facevanle una festa nel settimo mese.

TZAPOTLATENAN, Dea della medicina. Credevano. silen promo ett, effer

"(\*) Jacateucili era ancora chiamato Xiacateucili, e Jacacoliubqui.

mercio,

della pesca ec.

effer ella stata inventrice dell'olio appellato Oxitl, e d'altre utilissime medicine. Onoravanla annualmente con sacrifizi Lis. VI. di vittime umane, e con inni particolari, che componevano per lodarla.

TEZCATZONCATL Dio del vino, e per gli effetti dal vino cagionati chiamato eziandio con altri nomi. (\*\*) Avea tempio in Messico, dov'erano quattrocento Sacerdoti al culto di lui consacrati, e dove ogni anno saceano nel mese decimoterzo una festa a lui, ed agli altri Dei suoi compagni.

IXTLILTON ( colui che ha la faccia nera ) pare essere ancora stato Dio della medicina; perciocchè al suo tempio portavano i bambini ammalati, acciocchè gli guarisse. Portavangli i lor genitori, e li faceano ballare innanzi all' idolo, (se si trovavano in istato di poterlo fare,) lor suggerivano le preghiere, con cui doveano domandar la sanità, e poi facevano ai medesimi bere un'acqua, che benedicevano i Sacerdoti a questo Dio consacrati.

COATLICUE Ovvero Coatlantona era Dea de' fiori. Avea un tempio in Messico appellato Jopico, dove le saceano una festa i Xochimanqui, o sia i compositori de' mazzetti di siori nel mese terzo, il qual cadeva appunto nella stagione della Primavera. Tra l'altre cose le presentavano de' mazzetti di fiori vagamente intrecciati. Non sappiamo, se Coatlicue sia stata quella medesima, che alcuni fingevano Madre di Huitzilopochtli.

TLAZOLTEOTL era il Dio, che invocavano i Messicani pet ottenere il perdono de'lor misfatti, e schivar l'infamia, ch' essi potrebbono cagionare ai delinquenti. I principali divoti di questa rea divinità erano gli uomini lascivi, i quali cercavano con sacrifizi ed obblazioni la sua protezione. (1)

(\*\*) Al Dio del Vino davano altresì i nomi di Tequechmecaniani, Impic-

catore, e di Teatlabuiani, Annegatore.
(1) Il Cav. Boturini afferma, che Tlazolteotl era la Venere impudica, e plebea, e Macuilxochiquetzalli la Venere Pronuba; ma egliè certo, che i Mesficani non attribuirono mai a' loro Dei que' vergognosi eccessi, con cui i Greci ed i Romani infamarono la lor Venere.

XIPE è il nome che danno gli Storici al Dio degli Lis. VII Orefici, (m) il quale era in gran venerazione appo i Messicani; perche erano persuasi, che tutti coloro, i quali trascurassero questo culto, dovessero esser gastigati con parecchie infermità, e particolarmente colla rogna, con aposteme, e con gravi mali d'occhi, e di testa. Segnalavansi però nella crudeltà de sacrifizi, che gli sacevano nella sesta da loro solita celebrarsi n'el mese secondo.

NAPPATEUCTLI (quattro volte Signore,) era il Dio degli artefici delle stuoje. Dicevano, ch' egli era assai benigno, e pieghevole nel perdonar le ingiurie fattegli, e molto liberale verso tutti. Avea due tempi in Messico, dove gli sacea-

no una festa nel mese decimoterzo.

OMACATL era il Dio delle allegrezze. Ogni volta che i Signori Messicani saceano qualche gran convito, o aveano qualche pubblica allegrezza, portavano dal tempio l'immagine di questo Dio, e collocavanla nel luogo della sesta, credendo d'esporsi a qualche disgrazia, se in ciò mancassero.

TONANTZIN (nostra Madre) era, per quel che crediamo, la medesima Dea Centeotl, di cui abbiamo già favellato. Avea un tempio sopra un monte distante tre miglia da
Messico verso Tramontana, e quivi venivano in solla i Popoli per venerarla con un numero sorprendente di sacrisizi. Oggidi viè appiè del medesimo monte il più samoso santuario
di tutto il nuovo Mondo, dedicato al vero Dio, dove concorrono da più lontani paesi a venerar la celeberrima, e veramente
prodigiosa Immagine della Madonna santissima di Guadalupe,
trassormandosi in propiziatorio quel luogo d'abbominazione,
e dissondendo abbondevolmente il Signore le sue grazie in prò
di que Popoli in quel luogo bagnato con tanto sangue de loro
Antenati.

TETEOINAN era la Madre degli Dei, e ciò vuol dire cotal nome; ma perchè i Messicani si chiamavano sigliuoli degli

fapendo il nome messicano di questo Dio, gli diedero quello della sua sesta Xipehualizti, prendendone soltanto le due prime sillabe.

degli Dei davanle ancora il nome di Tocitzin, cicè, Nostra Nonna Dell' origine, e dell'apoteofi di questa pretesa Madre Lin VI degli Dei abbiamo già favellato nel lib. II., dove esponemmo la tragica morte della Principessa di Colhuacan . Avea questa Dea un tempio in Messico sidove nel mese undecimo le sido o faceano una solennissima festa: I Tlascallesi le davano particolar culto, e le levatrici la veneravano, come cloro Protettrice . Quasi tutti gli Scrittori Spagnuoli confondono Teteoinnan con Tonantzin; ma sono state senz'altro diverse.

ILAMATEUCTLI, a cui faceano una festa i Messicani nel di terzo del mese decimosettimo, pare essere stata Dea della vecchiaja. Il nome di lei nonvaltro fignifica, che Signoral vecchia in a control incorpage the arming a control

TEPITOTON ("piccolini") era il nome; che davano i Messicani a' lor Penati, o Dei 'dimestici, ed agl' Idoli, che gli rappresentavano. Di questi idoletti doveano averne sei nelle for case i Re, ed i Signori; quattro i Nobili, e due i Plebei. Nelle strade pubbliche si vedevano dapertutto.

Oltre a questi Dei, ch' erano i più notabili, e ad altri, che tralasciamo per non faticar più i Leggitori, ne aveano dugento e sessanta, a cui erano altrettanti giorni consacrati. Quetti Dei comunicavano i lor nomi a tali giorni, e sono quelli, che si leggono ne primi tredici mesi del Calendario.

Gli stesse Dei de' Messicani erano per lo più quelli delle altre Nazioni d'Anahuac: foltanto variavano nella maggiore, o minor celebrità, in alcuni riti, e talvolta ne' nomi, Il Nume più celebrato in Messico era Huitzilopochtli, in Chololla, ed in Huexotzinco Quetzalcoatl, appo i Totona; chi Centeotl, ed appo gli Otomiti Mixcoatl. I Tlascallesi, benche rivali eterni de' Messicani, adoravano pure le sstesse divinità; anzi il lor favorito Nume era il medesimo Huitzilopochtli de' Messicani, ma sotto il nome di Camaxile. I Tezcocani, come confederati, amici, e vicini de' Messicani, si conformavano quasi in tutto con essi.

Gl'Idoli rappresentanti quelle ree Divinità, che si veneravano ne' tempi, nelle case, nelle strade, e ne' boschi;

Lis. VI. sico afferma, che i Religiosi Francescani in otto anni avea-5. 8. no spezzati più di venti mila Idoli; ma questo numero è Gridoli piccolo rapporto a que' soltanto, che erano nella capitale. ele ma- La materia ordinaria di cui si faceano, era l'argilla, e paniere di recchie spezie di pietre, e di legni; ma gli formavano algli Dei, tresì d' oro, e d'altri metalli, ed alcuni di gemme. In un alto monte d'Achiauhtla nella Mizreca trovò Benedetto Fernandez, celebre Missionario Domenicano, un idoletto da' Miztechi appellato, il cuor del Popolo. Questo era un preziosissimo smeraldo quattro dita lungo, e due largo, nel quale era scolpita la figura d'un uccellino, e dintorno ad essa quella d'una serpicella. Gli Spagnuoli, che lo videro, esibirono per esso mille e cinquecento zecchini; ma il zelante Missionario innanzi a tutto il Popolo, e con grande apparato il ridusse in polvere. L'Idolo più straordinario de' Messicani, era quello di Huitzilopochtli, che faceano di parecchie semenze impastate con sangue umano, di cui poi favelleremo. Gl' Idoli erano per lo più brutti ed orribiti per cagione delle parti stravaganti, di cui gli componevano, per rappresentar gli attributi, e gl'impieghi de loro Dei.

erano infiniti. Monfignor Zumarraga primo Vescovo di Mes-

Riconoscevano la pretesa divinità di tali Numi con preghiere, con genustessioni e prostrazioni, con voti, con digiuni, ed altre austerità, con sacrifizi, ed obblazioni, e con parecchi riti parte comuni ad altre Nazioni, e parte propri della lor religione. Faceano le loro preghiere comunemente inginocchione, e colle lor facce rivolte a Levante, e però fabbricavano per lo più i lor Santuari colla porta a Ponente. Faceano de' voti e per loro stessi, e pei lor figliuoli, ed era frequente quello di consacrarli al servizio de' loro Dei in qualche tempio, o monistero. Quelli, che inciampando, o sidrucciolando in qualche viaggio pericolavano, faceano voto di visitar il tempio del Dio Omacatl, ed offerirgli dell'incenso, e della carta. Prevalevansi spesse volte del nome di Dio per confermar la verità. La formola de' lor giuramenti era questa: Cuix amo nechitta in Toteotzin? Forse non mi ve-

de

de il nostro Dio? E nominando il principal Dio, o qualcun altro, cui pertassero particolar divozione, baciavansi la Lib. VI. mano dopo aver toccato con essa la terra. Un tal giuramento faceva gran fede ne' giudizj per purgarsi da qualunque delitto, di cui fossero accusati; perchè si persuadevano, non esservi verun uomo cotanto temerario, che ardisse d'abusar del nome di Dio con evidente pericolo d'esser gravissimamente

dal Cielo punito.

Non mancarono alla mitologia de' Messicani delle metamorfosi, o trasformazioni. Tra l'altre raccontavano, che a- Le loro vendo intrapreso un uomo appellato Jappan di far penitenza trasforin un monte, tentato da una donna cadde in adulterio: per mazioni. lo quale su incontanente decapitato da Jaotl, a cui aveano data gli Dei la commessione di vegliar sulla condotta di lui, e dagli stessi Dei fu trasformato in iscorpione nero. Non contento Jaotl di sì fatto gastigo, l'esegui ancora in Tlabuitzin moglie di Jappan, la quale fu pure trasformata in iscorpione biondo, e lo stesso Jaotl per aver oltrapassati i termini della commessione, restò convertito in locusta. Diceano, che la vergogna di quel delitto era la cagione di schivar gli scorpioni la luce, e di nascondersi sotto le pietre.

Aveano i Messicani, e gli altri Popoli d'Anahuac, siccome tutte le Nazioni culte del mondo, de' Tempj, o luo- Il Temghi destinati all' esercizio della Religione, dove si ragunava pio mag-il Popolo per render culto a' suoi Dei, ed implorar la loro Messico. protezione. Appellavano il Tempio Teocalli, cioè, Cafa di Dio, e Teopan luogo di Dio, i quali nomi, poiche abbracciarono il Cristianesimo, diedero con maggior proprietà a' Tem-

pi eretti ad onor del vero Dio.

La Città, ed il Regno di Messico cominciarono per la fabbrica del santuario di Huitzilopochtli, o sia Mexitli, onde prese il suo nome la Città. Quest' edifizio su allora una povera capanna. Ampliolla Itzcoatl, il primo Re conquistatore di quella Nazione, dopo la presa d'Azcapozalco. Motezuma I. successore di lui fabbricò un nuovo tempio, nel quale v' era qualche magnificenza. Finalmente Ahuitzotl co-Storia del Messico Tom. 11.

struffe, e dedicò quel vasto Tempio, che fu disegnato dal suo Lib. VI. antecessore Tizoc. Questo su quel Tempio, che tanto celebrarono gli Spagnuoli dopo averlo rovinato. Vorremmo, che fosse stata altrettanta la loro esattezza nelle misure, che ci lasciarono, quanto su il loro zelo nel distruggere quel superbo monumento della superstizione; ma è sì grande la varietà, con cui scrissero, che dopo aver faticato nel combinare le lor descrizioni, non ho potuto certificarmi delle misure, nè avrei mai potuto formare idea dell' architettura di questo tempio, se non fosse stato per l'immagine, che ci presenta agli occhi il Conquistatore anonimo, la cui copia noi diamo qui, benche nelle misure ci conformiamo più colla sua relazione, che colla immagine. Diremo dunque ciò, che abbiam trovato vero pel prolisso confronto delle descrizioni di quattro testimoni oculati, tralasciando quello, di cui dubitiamo pel confuso ragguaglio degli Autori (n).

Occu-

(n) I quattro testimonj oculati, le cui descrizioni abbiamo combinate, fono il Conquistatore Cortès, Bernal Diaz, il Conquistatore anonimo, e Sahagun. I tre primi dimorarono parecchi mesi nel palagio del Re Axaja-catl presso a quel tempio, e tutti i di lo vedevano. Sahagun, benchè nol vide intero, vide pur qualche parte d'esso, e potè riconoscere il sito, che occupava. Gomara, benchè non vide il tempio, nè stette mai in Messico, ebbe i riscontri intorno ad esso da' Conquistatori, che il videro. Acosta, la cui descrizione copiarono Herrera, e Solis, in vece di descrivere il Tempio maggiore, ne descrive un altro assai diverso. Questo Autore, benchè per altro degno di sede, non issette in Messico, senon sessanti dopo la conquista, quando nulla restava del Tempio.

In una edizione Olandese del Solis si pubblicò un' immagine infedele

del Tempio maggiore, sa quale pubblicarono poi gli Autori della Storia generale de' Viaggi, e si trova ancora nell'edizione delle Lettere del Conquistatore Cortès fatta in Messico nel 1770.; ma acciocchè si veda la trascuraggine di quelli, che fecero questa edizione, facciasi il confronto di tal immagine col ragguaglio di Cortès. Questi nella sua prima lettera dice, (benchè iperbolicamente), che il Tempio maggior di Messico era più alto della torre della Chiesa Cattedrale di Siviglia, e la suddetta immagine appena mostra d'avere sette, ovvero otto pertiche, o toese d'altezza. Cortès afferma, che nell'atrio superiore del Tempio si fortificarono cinquecento Nobili Messicani, e nello spazio, che rappresenta quella immagine, non potrebbono stare più di sessanta, ovvero ottanta uomini. Finalmente (tralasciando molte altre contraddizioni) Cortès dice, che quel Tempio constava di tre o quattro corpi, ed ogni corpo avea, com'egli parla, i suoi corridoi, o terrazzi, e nell'immagine si rappresenta tutto d'un sol corpo senza tali corridoi.





Occupava questo gran Tempio il centro della Città, e comprendeva, insieme cogli altri tempi ed edifizi ad essi annessi. Lib. VI. tutto il sito della gran Chiesa Cattedrale, parte della piazza maggiore, e parte ancora delle strade, e delle fabbriche, che vi sono attorno. La muraglia, che circondava in quadro quel luogo, era si grande, che dentro al suo recinto avrebbe potuto stare, per quel che afferma il Conquistatore Cortès un borgo di cinquecento-fuochi. (o) Questa muraglia sabbricata di pietra e calcina era affai grossa, alta otto piedi, coronata di merli fatti a guisa di chiocciole, e fregiata di parecchie figure di pietra fatte a foggia di serpi: onde il nome le imposero di Coatepantli, o muraglia di serpi. Avea quattro porte a' quattro venti cardinali. La porta orientale guardava una larga strada, che conduceva al lago di Tezcuco, le altre tre guardavano le tre principali strade della Gittà, le più larghe, e le più dritte, le quali si continuavano con quelle sul lago fabbricate, che conducevano a Iztapalapan, a Tacuba, ed a Tepejacac. Sopra le quattro porte v'erano altrettante armerie abbondantissimamente fornite d' ogni sorta d' arme offensive, e difensive, dove nel caso di bisogno andavano ad armarsi le truppe.

L'aja, ovvero atrio, che v'era dentro al recinto della muraglia, era curiosamente lastricata di pietre si liscie e forbite, che non vi potevano muoversi i Cavalli degli Spagnuo-li, se nza sdrucciolare, e cadere. Nel mezzo dell'aja s'innalzava un vasto edisizio quadrilungo (p) tutto massiccio, coper-

glia dugento braccia Toletane, che fanno ottanta sei pertiche in circa.

(p) Sahagun fa il Tempio perfettamente quadro; ma il Conquistatore anonimo così nella sua descrizione, come nella figura, che ci lasciò, il rapprefenta quadrilungo quali sono que' di Teotihuacan, che servirono d' esempio a tutti gli altri.

<sup>(</sup>o) Il Conquistatore anonimo dice, che ciò che v'era nel recinto della muraglia, pareva una città. Gomara afferma, che la muraglia era lunga da ciafcuna banda un grandissimo tiro di ballestra. Torquemada avendo detto lo stesso di Gomara nel lib. 8. cap. 11., poi nel cap. 19. afferma, che il circuito della muraglia era più di tre mila passi: il che è evidentemente salso. Il Dr. Hernandez nella sua prolissa descrizione di quel Tempio, che si conserva manoscritta nella biblioteca dell' Escuriale, e della quale si servi il P. Nieremberg nella sua Storia Naturale, dà a ciascun lato della muraglia dugento braccia Toletane, che fanno ottanta sei pertiche in circa.

to di lastre quadre, ed uguali, e composto di cinque corpi, quasi Lib. VI. uguali nell' altezza, ma disuguali nella lunghezza, e nella larghezza; mentre i più alti erano più stretti. Il primo corpo, o sia la base dell' edifizio, era lungo da Levante a Ponente più di cinquanta pertiche, e largo da Tramontana a Mezzodì quarantatre incirca. (q) Il secondo corpo era una pertica incirca men lungo, e men largo da ogni banda, che il primo; il terzo avea altrettanto di meno, che il secondo, e nella stessa proporzione gli altri: onde sopra ogni corpo avanzava uno spazio o piano, per dove poteano girare attorno al corpo seguente tre, ed anche quattro uomini, accoppiati.

Le scale, le quali erano dalla banda di Mezzodi, erano di pietre grandi e ben lavorate, e constavano di cento
quattordici gradi, ognuno alto un piede. Non era pure una
sola scala continuata, come la rappresentano gli Autori della
Storia generale de' Viaggi, ed i Pubblicatori delle Lettere
di Cortès in Messico; ma era in tante scale divisa, quanti
erano i corpi dell' edifizio nella maniera, che si vede nella
nostra sigura: sicchè satta la prima scala non si poteva salir
sulla seconda, senza sare un giro pel primo piano attorno al
secondo corpo; nè satta la seconda scala si poteva arrivare
alla terza, senza girar similmente pel secondo piano, e così
nelle altre. Ciò può intendersi meglio vedendo la sigura,
che presentiamo, la quale è satta sopra quella del Conquistatore anonimo, (r) benchè emendata intorno alle misure
per la descrizione dello stesso Autore, e d'altri Storici.

Sul quinto ed ultimo corpo v'era un piano, o piazzetta quadrilunga, ( che noi chiameremo atrio superiore, ) il

quale

rigini, o poco più di 50. pertiche. Cinquanta brazas, o estados fanno 257, piedi di Patigi, o quasi 42. pertiche.

(r) Una copia del ritratto del tempio fatto dal Conquistator anonimo si trova nella Raccolta di Gio: Ramusio, e un'altra nell'opera del P. Kirker intitolata OEdipus Ægyptiacus.

<sup>(</sup>q) Sahagun da 360. piedi toletani da ogni banda al primo corpo; ma questa è la misura della sua lunghezza. Gomara gli da cinquanta brazas; ma questa è la misura della larghezza. 360. piedi toletani sanno 308. parigini, o poco più di 50. pertiche. Cinquanta brazas, o estados sanno 257, piedi di Parigi, o quasi 42. pertiche.

quale avea quarantatre pertiche (f) di lunghezza, e trenta quattro di larghezza, ed era così ben lastricata, come l'aja o Lib. VI atrio inferiore. Nella estremità orientale di tal piano s'innalzavano due torri all' altezza di cinquanta sei piedi, a poco più di nove pertiche. Era ciascuna in tre corpi divisa. de' quali l' inferiore era di pietra e calcina, e gli altri due di legno ben lavorato, e dipinto. Il corpo inferiore, o base, era propriamente il fantuario, dove sopra un altare di pietra alto cinque piedi erano collocati gl' Idoli titolari. Uno di questi due santuari era consacrato ad Huitzilopochtli, ed agli altri due Dei della guerra, e l'altro a Tezcatlipoca ? Gl' altri corpi erano destinati per serbare alcune cose appartenenti al culto degl' Idoli, e le ceneri d'alcuni Re, o Signori, che per divozione particolare il lasciavano così disposto. Ambedue i Santuari aveano la porta a Ponente, ed ambedue le torri terminavano in una vaghissima cuppola di legno: ma non v'è Autore, ch'esponga l'interiore disposizione, e l'ornato de Santuari, come neppure la grosseza delle torri; onde quella, che nella nostra figura rappresentiamo, non è pur certa, ma messa soltanto per congettura. Ciò pure che affermar possiamo senza pericolo di sbagliare è, che l'alrezza dell' edifizio, senza le torri, non era meno di diciangove pertiche, e colle torri oltrepassava le ventotto. Da quell' altezza si vedeva il lago, le città ch' erano attorno. ed una gran parte della valle, ed era essa, secondochè affermano testimoni oculati, la più bella veduta del mondo.

Nell'atrio superiore v'era l'altare de'facrifizjordinarj, e nell'atrio inferiore quello de'facrifizj gladiatorj. Dinanzi a'due santuarj, v'erano due caldani di pietra dell'altezza d'un uomo, e della figure delle nostre facre pissidi, ne'quali di di, e di

notte

<sup>(</sup>f) Sahagun, le cui misure adottò Torquemada, non da all'atrio superiore più di settanta piedi toletani in quadro, che sanno dieci pertiche; ma non era possibile, che in si stretto spazio stessero a combattere contro agli Spagnuoli cinquecento Nobili Messicani, siccome afferma Cortès, e molto meno, se diamo sede a Bernal Diaz, il quale dice, che i Messicani fortisicati in quel tempio erano quattro mila, oltre ad altre compagnie, ch'erano in sù, quando que' Nobili vi salirono.

notte v' era perpetuo fuoco, che attizzavano e conservavano Lib. VI. con somma cura; perchè temevano, se mai si smorzasse, dover soggiacere a' più terribili gastighi del Cielo. Negli altri tempi, ed edifizi religiosi, compresi dentro il recinto della muraglia suddetta, v'erano sino a seicento caldani della stessa grandezza e forma, e la notte, quando solevano tutti ardere, formavano un grazioso spettacolo.

Edifizi Tempio. maggiore.

Nello spazio, che era fra la muraglia, ed il tempio maggiore, oltre ad una piazza per i balli religiosi, v'erano annessi al più di quaranta tempi minori consacrati ad altri Dei, parecchi collegi di sacerdoti, alcuni seminari di giovani, e putti d'amendue i sessi, e molti altri edifizi sparsi per tutta la circonferenza, di cui per la loro singolarità sarà d'uopo

dar qualche contezza.

Tra questi tempi i più considerabili erano quelli di Tezcatlipoca, di Tlaloc, e di Quetzalcoatl. Tutti, quantunque nella grandezza differenti, erano somiglianti nella forma, e tutti aveano la loro facciata rivolta al tempio maggiore, laddove gli altri tempi fuor di quel recinto si costruivano colla facciata verso Ponente. Solamente il tempio di Quetzalcoatl era diverso nella forma dagli altri; perchè essendo essi quadrangolari, quello era rotondo. La porta di questo santuario era la bocca d'una enorme serpe di pietra. armata di denti. Parecchi Spagnuoli, che per curiosità entrarono in questo diabolico tempio, protestarono poi l'orrore, che nell'ingresso sentirono. Tra gl'altri tempi uno ve n' era appellato Ilhuicatitlan, dedicato al Pianeta Venus, doy'era una gran colonna, ed in essa dipinta, o scolpita l'immagine di quell'astro: presso alla quale nel tempo della sua apparizione gli sacrificavano de' prigionieri.

I Collegi de' Sacerdoti ed i Seminari, contenuti nel recinto de' suddetti tempi, erano vari: in particolar sappiamo di cinque Collegi, o Monisteri di Sacerdoti, e di tre Seminari di giovani; ma erano senz'altro davvantaggio: poichè era eccessivo il numero, che vi si trovava, di persone con-

Tra

facrate al culto degli Dei, siccome fra poco diremo.

Tra gli edifizi notabili, compresi dentro a quel recinto, oltre alle quattro armerie sulle quattro porte, ve n'era Lib. VI. un'altra presso al tempio Tezcacalli (casa di specchi, ) così chiamato, per esser le sue mura al di dentro di specchi coperte. V'era un altro piccolo tempio appellato Teccizcalli. tutto di conche fregiato, ed avea una casa annessa, dove in certi tempi si ritirava il Re di Messico per sar le sue preghiere, ed i suoi digiuni. Oltre a questa v'era una casa di ritiro pel Sommo Sacerdote, detta Pojaubtlan, ed altre ancora per li particolari. Aveano altresì un buon ospizio per alloggiare i forestieri riguardevoli, che per divozione andavano a visitare il tempio, o per curiosità a veder le grandezze della Corte. V'erano parecchi vivai; ne'quali si bagnavano i Sacerdoti, e delle fontane, la cui acqua beevano. Nel vivajo chiamato Tezcapan si bagnavano molti per voto particolare fatto agli Dei. Tra le fontane ve n'era una, che appellavano Tompalatl, la cui acqua era stimata santa; beevanla soltanto nelle feste più solenni, e fuor di esse non era a veruno permesso di prenderla: (t) V' erano luoghi destinati ad allevar degli uccelli, che si sagrificavano, e giardini, dove si coltivavano siori, ed erbe odorifere per l'ornato degli altari, ed anche un boschetto, nel quale artifiziosamen. te si vedevano rappresentati monti, balze, e rupi, ed indi uscivano alla caccia generale, di cui altrove parleremo.

Aveano delle stanze destinate a guardar gl'idoli, gl'ornamenti, e tutta la roba de' tempj, sra le quali erano tre sale sì grandi, che nel vederle restarono maravigliati gli Spagnuoli. Ma gli edifizi più notabili per la loro singolarità erano una gran carcere, a guisa di gabbia, dove tenevano come imprigionati gl'Idoli delle Nazioni conquistate, ed altri, ne'quali conservavano i teschi de' sagrificati, de' quali alcuni erano meri ossami, dov'essi stavano ammucchiati, e

negli

<sup>&</sup>quot;(t) La fontana Toxpalati; la cui acqua era affai buona, fu turata quando gli Spagnuoli rovinarono il Tempio: tornossi ad aprire nel 1582. nella piazzetta del Marchese, (che oggi chiamano el Empedradillo, vicino al duomo;) ma non so per qual cagione un'altra volta la turarono.

negli altri erano i teschi nelle mura incastonati, formando Lib. VI. colla loro disposizione, e simmetria parecchie figure non tanto curiose, quanto orribili alla vista, o pure in pertiche con bell'ordine infilzati. Il più grande di questi edifizi appellato Hueitzompan, benche non fosse dentro il recinto della muraglia, era pure poco da essa discosto in faccia alla porta principale. Era questo un vasto terrapieno quadrilungo, e fatto a foggia di mezza piramide. Nella parte più bassa aveva cento cinquantaquattro piedi di lunghezza. Salivasi per una scala di trenta gradi al piano di sopra; dov'erano erette settanta, e più travi altissime da capo a piedi forate, ed appena quattro piedi fra loro separate. Da' forami d' una trave a que' dell' altra erano traversati de' bastoni, ed in ciascun d'essi un certo numero di teschi infilzati per le tempie. Ne' gradi ancora della scala v'era fra pietra e pietra un teschio. Oltracciò v'erano dall'una, e dall' altra parte dello stesso edifizio due torri fatte soltanto, per quel che si vedeva, di teschi, e calcina. Dove qualche teschio veniva per la troppa vecchiaja a spezzarsi, ne mettevano i Sacerdoti un altro fresco preso dagli ossami, acciocchè non mancasse mai il numero, nè la simmetria. I crani delle vittime comuni si conservavano spogliati della pelle; ma quei de' Signori, e de' rinomati Capitani procuravasi di conservarli colla lor pelle, colla barba, e co'capelli: ciò che rendeva più spaventevoli que' trofei della barbara lor superstizione. Erano tanti i crani conservati in questo, ed in altri simili edifizi, che essendosi presa alcuni de' conquistatori Spagnuoli la fatica di contar quelli, ch' erano ne' gradi del suddetto edifizio, e nelle filze delle travi, ne trovarono cento trenta sei mila. (u) Chi volesse una più minuta contezza degli edifizi, che erano dentro il recinto della muraglia del tempio maggiore, può leggere la relazione di Sahagun appo'il Tor-

<sup>(</sup>u) Andrea di Tapia uno de' Capitani di Cortès ed uno di quelli, che numerarono i cranj, il raccontò allo Storico Gomara, com'egli ne fa testimonianza nel cap. 82. della sua Storia di Messico.

Torquemada, e nella Storia naturale di Nieremberg la descrizione, che sece il Dottor Hernandez de'settantotto edisi-Lib. VI.

zi, che v'erano.

S. 12. Altri tempj,

Oltre a questi tempi ve n'erano altri sparsi per le contrade della Città. Parecchi Autori sanno ascendere il numero de' tempi di quella Capitale, (compresi, come è da credersi, anche i più piccoli, ) a due mila, e quello delle torri a trecento sessanta; ma di nessuno sappiamo, che ne abbia satta la numerazione. Non si può nondimeno dubitare, che sosseno molti, fra i quali sette, ovvero otto, erano i più grandi; ma sopra tutti essi s'innalzava quello di Tlatelolco,

confacrato eziandìo ad Huitzilopochtli.

Fuor della Capitale i tempi più celebri erano quei di Tezcuco, di Chololla, e di Teotihuacan. Bernal Diaz, il quale ebbe la curiosità di contare i gradi delle loro scale, dice, che quello di Tezcuco ne aveva cento diciassette, e quello di Chololla cento venti. Non sappiamo, se quel samoso tempio di Tezcuco sia stato il medesimo di Tezcutzine co, tanto celebraro dal Valadès nella sua Rettorica Cristiana, o il medesimo di quella rinomata torre di nove corpi, fabbricata dal Re Nezahualcojotl al Creator del Cielo. Il tempio maggior di Chololla, siccome parecchi altri di quella Città, era dedicato al lor Protettore Quetzalcoatl. Tutti gli Storici antichi parlano con maraviglia del numero di tempi, che erano in Chololla. Cortès testificò all' Imperatore Carlo V., aver egli dalla cima d'un tempio numerato quattrocento e più torri, tutte di tempj. (v) Sussiste ivi sinora l'altissima piramide fabbricata da' Toltechi, dove su già un tempio a quella rea Divinità consacrato, siccome oggidì Storia del Messico Tom. Il.

<sup>(</sup>v) " Certifico a Vuestra Alteza, que yo contè desde una mezquita qua" trocientas y tantas torres en la dicha Ciudad (de Cholula,) y todas son de
" mezquitas ". Lettera a Carlo V. de'30. Ottobre 1520. Il Conquistatore
anonimo contò, secondo che egli afferma, 190, torri tra quelle de' Tempi,
e quelle de' Palazzi. Bernal Diaz dice, che oltrepassavano le cento; ma è
da credersi, che questi due Autori contassero soltanto le più notabili per la
loro altezza. Alcuni Autori posteriori scrissero, che quelle torri erano tante,
quanti erano i giorni dell'anno.

vi è un divoto Santuario della Madre del vero Dio; ma a Lib. VI. cagione della sua antichità s'è coperta in tal maniera quella piramide di terra, e di cespugli, che più sembra un monte naturale, che un edifizio. Ignoriamo affatto le sue misure; ma la sua circonferenza nella parte inferiore non è meno d'un mezzo miglio. (x) Si sale alla cima per una strada fatta in linea spirale attorno alla piramide, ed io vi salii a cavallo nel 1744. Questo è quel samoso monte, che credette il Cav. Boturini sabbricato da' Toltechi per ricoverarvisi, in caso che un altro diluvio, come quello di Noè, sopravvenisse, e sopra il quale si spacciarono tante savole.

Sussistano eziandio sinora i famosi edifizj di Teotihuacan, tre miglia a Tramontana da quel luogo, e più di venti da Messico verso Greco. Questi vasti edifizj, che servirono di modello a' tempj di quel paese, erano due tempj consacrati l'uno al Sole, e l'altro alla Luna, rappresentati in
due idoli d'enorme grandezza fatti di pietra, e coperti d'oro. Quello del Sole avea una gran concavità nel petto, ed
in essa l'immagine di quel Pianeta d'oro finissimo. Del metallo s' approsittarono i Conquistatori, gl'idoli surone spezzati per ordine del primo Vescovo di Messico, ed i frammenti durarono in quel luogo sino al fine del secolo scorso,
e forse ancora vi saranno. La base, o corpo inferiore del
tempio del Sole, ha cento ventotto pertiche di lunghezza,
ed ottantasei di larghezza, e l'altezza di tutto l'edifizio è
alla sua mole corrispondente. (y) Quello della Luna ha nel-

(x) Betancurt dice, che l'altezza della piramide di Chololla era più di quaranta estados, cioè più di 205. piedi parigini; ma la misura di questo Autore è stata troppo stretta, mentre oltrepassa senz'altro quella altezza li 500. piedi.

<sup>(</sup>y) Gemelli misurò la lunghezza e la larghezza di quei Tempi; ma non ebbe strumento da misurar l'altezza. Il Cav. Boturini misurò l'altezza; ma quando scrisse la sua opera, non avea appo se le misure, benchè gli pareva d'aver trovato nel tempio del Sole dugento braccia Cassigliane d'altezza, cioè ottantasei pertiche: Questo Autore dice, aver trovati vuoti al di dentro tali edifizi; ma s'era dimenticato della loro sigura, quando scrisse, esser essi perfettamente quadri. Il Dr. Siguenza osservò curiosamente, e diligentemente questi celebri monumenti dell'Antichità Tolteca; ma si perdettero i suoi preziosi manoscritti.

## Un'altra satia di Tempio.





la base ottantasei pertiche di lunghezza, e sessantatre di larghezza. Ciascuno di questi tempi è diviso in quattro corpi, Lib. VI. ed in altrettante scale, distribuite nella stessa maniera di quelle del tempio maggior di Messico: ma presentemente non si scoprono, a cagione di effere in parte rovinate, e da gran quantità di terra dapertutto coperte. Dattorno agli stessi edifizj si vedono molti monticelli, che, per quel che si crede, erano altrettanti piccoli tempi ad altri pianeti, e stelle confacrati, e per esser tutto quel sito di sì fatte fabbriche religiose pieno, ebbe dagli antichi il nome di Teotihuacan.

Il numero de' Tempj, che erano in tutto l'imperio Messicano, era assai grande. Torquemada si persuase, che vi fossero più di quaranta mila; ma io credo, che oltrepassassero assai un tal numero, se vogliansi contar anche i piccoli; perchè non v'era luogo abitato senza tempio, nè luogo

un pò grande, che non ne avesse molti-

La struttura de' tempj grandi era per lo più, come quella del tempio maggior di Messico; ma ve ne erano pur molti d'affai diversa architettura. Alcuni consistevano in un solo corpo piramidale, ed in una scala; altri in un corpo, ed in parecchie scale, siccome vedesi nella figura seguente, la quale è copia d'un'altra pubblicata da Didaco Valadès, nella sua Rettorica Cristiana. (\*)

Non contenta la superstizione di que' Popoli di sì gran numero di tempi costrutti nelle lor Città, ne' villaggi, e ne' casali, aveano molti altari nelle cime de' monti, ne' boschi, e nelle strade, non meno per eccitare da per tutto il culto idolatrico de' viandanti, che per celebrare negli stessi altari certi sacrifizi agli Dei de'monti, e ad altri Numi campestri.

Le rendite del tempio maggior di Messico, siccome quelle degli altri tempi della Corte, e dell'Imperio, erano grosse.

<sup>(\*)</sup> Didaco Valadès Francescano, dopo effersi impiegato molti anni nella conversione de' Messicani, venne a Roma, dove su fatto Procurator Generale del suo Ordine. Indi a poco pubblicò in Perugia la sua erudita, e pregevole Opera in latino intitolata Rhetorica Christiana, dedicata a Papa Gregorio XIII., e fregiata di parecchie anticaglie Messicane.

grosse. Ciascun tempio avea le sue possessioni, e terre proprie, Lib. VI. ed anche i suoi Contadini per lavorarle. Indi cavavasi tutto il bisognevole per la manutenzione de' Sacerdoti, come pure le legna, che in notabil quantità consumavano ne' tempi. I Rendite Sacerdoti economi de' Tempj si portavano spesse volte alle de'Tem- suddette possessioni, e quelli, che in esse servivano, si stimavano felici di contribuire colla loro fatica al culto degli Dei. ed al sostentamento de lor Ministri. Nel regno d'Acolhuacan quelle ventinove Città, che provvedevano del necessario il Real Palagio, erano ancora obbligate di provvedere i Tempi. E' da credersi, che quel tratto di paese, che avea il nome di Teotlalpan (Terra degli Dei,) sosse così appellata, per esservi delle possessioni de' Tempj. A ciò aggiungevanti l'insinite obblazioni, che ogni giorno facevano spontaneamente i divoti, d'ogni sorta di viveri, e le primizie, che offerivano in rendimento di grazie per la pioggia opportuna, e per gli altri benefizi del Cielo. Presso a' tempi v'erano i granai, dove guardavano il grano, e tutti i viveri appartenenti al sostentamento de' Sacerdoti, e ciò che annualmente avanzava, si distribuiva a' poveri, per li quali v' erano degli Ospedali ne' luoghi grandi.

Alla moltitudine degli Dei, e de' tempi de' Messicani 5. 14. era corrispondente quella de Sacerdoti, e non era punto in-Numero, seriore al culto superstizioso delle lor Divinità, la venerazioe gradi ne che portavano a' lor Ministri: Il numero prodigioso de' diversi de Capardeti, che si crene nell'Imperio Massicano, si può con Sacerdo- Sacerdoti, che v' erano nell' Imperio Messicano, si può congetturare da quello, che v' era dentro al recinto del tempio maggior di Messico, il quale ascendeva, secondochè assermano parecchi Storici antichi, a cinque mila. Nè ciò dee recar maraviglia; perchè i Sacerdoti consacrati in quel luogo al servizio del Dio Tezcatzoncatl, erano quattrocento. Ogni tempio avea un buon numero di Sacerdoti: onde non riputerei temerario colui, che osasse affermare, che il numero de' Sacerdoti di tutto l' Imperio Messicano non sia stato meno d'un milione. Contribuiva assai alla moltiplicazione di sì fatti Ministri il sommo rispetto, che portavano al Sacer-

dozio, e la stima che aveano dell'impiego di servire al culto degli Dei. I Signori consacravano a gara i lor sigliuoli Lib. VI. per qualchè tempo al servizio de' Santuarj. La Nobiltà inferiore impiegava i suoi sigli nelle opere esteriori, cioè nel portar delle legna, nello attizzare, e conservare il suoco de' caldani, ed in altre simili, persuadendosi e gli uni, e gli altri di non poter aspirare a più grande onore, di quello di serviral culto de' loro Dei.

V' erano parecchi ordini, e gradi fra i Sacerdoti. I supremi capi di tutti erano i due Sommi Sacerdoti, cui davano i nomi di Teoteuctli, (Signor divino, ) e di Mueiteopixqui, (Gran Sacerdote.) Questa eminente dignità non si conferiva, se non a persone assai riguardevoli e per la lor nascita, e per la lor probità, e per la loro intelligenza delle ceremonie della lor Religione. I Sommi Sacerdoti erano gli oracoli, cui consultavano i Re ne' più gravi affari dello stato, e senza il lor parere non s'intraprendeva veruna guerra. Coloro erano quelli, che ungevano i Re dopo la loro elezione, e quelli che aprivano il petto, e strappavano il cuore alle vittime umane ne' più solenni sacrifizj. Il Sommo Sacerdote nel regno d' Acolhuacan era sempre, secondochè dicono alcuni Storici, il secondogenito del Re. Quello de' Totonachi era unto colla ragia elastica mischiata con sangue di bambini, e questa appellavano unzion divina. (z) Di quello di Messico lo affermano ancora parecchi Autori.

Da ciò che abbiam detto potrassi intendere, che i Sommi Sacerdoti di Messico erano capi della Religione soltanto per riguardo alla Nazione Messicana, non già alle altre Nazioni conquistate; mentre queste, anche dopo d'essere state sottomesse alla Corona di Messico, conservavano il lor Sacerdozio indipendente.

Il Sommo Sacerdozio conferivasi per elezione; ma non sappia-

<sup>(</sup>z) Il P. Acosta confonde l'Unzione divina del Sommo Sacerdote con quella del Re; ma era affatto diversa: il Re non si ungeva colla ragia elastica, ma con certo inchiostro.

lappiamo, se gli Elettori erano del corpo stesso de' SacerdoLib. VI. ti, o pure i medesimi che eleggevano il capo politico della
Nazione. L' insegna de' Sommi Sacerdoti di Messico era un
fiocco, o nappa di cotone pendente dal petto, e nelle seste
principali vestivansi abiti sfarzosi, ne' quali vedevansi sigurate le insegne di quel Dio, la cui sesta celebravano. Il Sommo Sacerdote de' Miztechi si vestiva nelle seste solenni una
tonaca, nella quale stavano rappresentati i principali avvenimenti della loro Mitologia, sopra essa un rocchetto bianco, e sopra tutto una cappa grande: nella testa portava un
pennacchio di piume verdi curiosamente intessute con alcune
figurette de' loro Dei: dalle spalle gli pendeva una nappa
di cotone, ed un' altra dal braccio.

Dopo questa suprema dignità Sacerdotale, la più riguardevole era quella del Mexicoteohuatzin, la quale era da' Sommi Sacerdoti conferita. Il suo impiego era quello di vegliare sulla osservanza de' riti e delle ceremonie, e sulla condotta de' Sacerdoti, che aveano cura de' Seminari, e di gastigare i Ministri delinquenti. Per soddissare a tutti gli obblighi di sì ampia carica, avea due Vicari, l' Huitznahuateohuatzin, ed il Tepanteohuatzin. Questi era il Superior generale de' Seminari. L' insegna principale del Mexicoteohuatzin era

un sacchetto di Copal, che portava ognora seco.

Il Tlatquimilolteuctli era l'Economo de' Santuarj, l'Ometochtli il primo Compositore degl' Inni, che si cantavano
nelle seste, l'Epcoacuiltzin (\*) il Ceremoniere, il Tlapixcatzin il Maestro di capella, il quale non solamente ordinava
la musica, ma soprantendeva al canto, e correggeva i Cantori.
Altri erano Superiori immediati de' Gollegi di Sacerdoti a
diversi Dei consacrati, i cui nomi tralasciamo, per non recar
più noja a' Leggitori. (A) A' Sacerdoti davano, siccome il

(\*) Torquemada chiama questo Sacerdote Epqualizili, e il Dr. Hernandez Epoaquacuilizili; ma tutti e due senz'altro sbagliarono.

<sup>(</sup>A) Chi fosse curioso di saper gli altri impieghi, e nomi de Sacerdoti, potrà leggere il lib. viii. di Torquemada, e il ragguaglio del D. Hernandez, che inserì il Nieremberg nella sua Storia Naturale.

danno ora a que' del vero Dio, il nome di Teopinqui, cioè Guardia, o Ministro di Dio.

LIB. VI.

In ciascuna contrada della Capitale, ( e lo stesso dee credersi delle altre Città grandi, ) v' era un Sacerdote preminente, ch' era come Parroco di quel distretto, a cui apparteneva l'ordinare le funzioni, e gli atti di Religione di quella contrada. Tutti questi Parrochi erano sottoposti al Mexicoteohuatzin.

Tra i Sacerdoti erano compartiti tutti i ministeri della lor Religione. Gli uni erano Sacrificatori, e gli altri Indo- Gl'imvini: questi compositori d'inni, e quelli cantori. Tra i can- pieghi, tori gli uni cantavano in certe ore del di, e gli altri in quel- l' abito, le della notte. Chi aveza della notte chi aveza della notte. le della notte. Chi avea cura della nettezza del tempio, de'Sacer. chi dell' ornato degli altari. A' Sacerdoti toccava l'istruzione dotidella gioventù, l'ordinazione del calendario, e delle feste, e

le pitture mitologiche.

Quattro volte al giorno incensavano gl'Idoli, cioè allo spuntar del dì, a mezzo giorno, al tramontar del Sole, ed alla mezza notte. Questo ultimo incensamento si facea dal Sacerdote, a cui toccava la volta, e v' intervenivano i più ragguardevoli ministri del Tempio. Al Sole faceano giornalmente nove incensamenti, quattro in diverse ore del di, e cinque in quelle della notte. Per gl'incensamenti adoperavano per lo più il copal, o qualche altra ragia aromatica: ma in certe feste si servivano del Chapoporli, o sia bitume giudaico. Gl' incensieri erano ordinariamente d'argilla; ma ve n' erano anche alcuni d' oro. Tutti i di si tignevano i Sacerdoti, ( almeno alcuni, ) tutto il corpo coll' inchiostro fatto dalla fuliggine dell' Ocotl, che è una spezie di pino assai aromatico, e sopra questo inchiostro si dipignevano con ocra, o con cinabrele, e tutte le sere si bagnavano ne' vivai, che erano dentro il recinto del tempio.

L'abito de' Sacerdoti Messicani non era differente dal comun del Popolo, fuorchè un mantello nero di cotone, che a foggia di taffetà portavano in testa; ma quelli che ne' lor Monisteri faceano professione d' una vita più austera, anda-

vano tutti vestiti di nero, siccome i comuni Sacerdoti delle Lib. VI. altre Nazioni dell' Imperio. Non si tosavano mai: onde molti di loro portavano sì lunghi i capelli, che arrivavano sino alle gambe. Portavanli intrecciati con grossi cordoni di cotone, ed imbrattati d'inchiostro, formandone un pesante volume non meno incomodo a portarsi, che schisoso, ed orribile a vedersi.

Oltre all' unzione ordinaria dell'inchiostro, un' altra straordinaria, e più abbominevole ne adoperavano, ogni volta che si portavano a far de' facrifizi sulle cime de' monti, o nelle caverne tenebrose della terra. Prendevano una buona quantità d'insetti velenosi, come scorpioni, ragni, e vermi, ed anche serpicelle, bruciavanli in qualche caldano del tempio, e pestavan le ceneri in un mortajo insieme colla fuliggine dell' Ocotl, col tabacco, colla erba Ololiubqui, e con alcuni insetti vivi. Presentavano in piccoli vasi questa diabolica confezione a'loro Dei, e poi s'ungevano con essa tutto il corpo. Così unti s'avanzavano intrepidamente a qualssia pericolo, persuadendosi, che non potrebbono far loro verun male, nè le fiere de boschi, nè i più nocevoli insetti della terra. Chiamavanla Teopàtli, cioè medicamento divino, e la stimavano efficace contra parecchie infermità; e però portavano spesso a' Sacerdoti gli ammalati, ed i fanciulli, acciocchè con essa gli ungessero. A' ragazzi, che s'allevavano ne' Seminari, toccava il cogliere sì fatti animaletti: sicchè avvezzi da quella età ad un tal mestiere, vi perdevano tutto l'orrore, rendendosi familiari cotali bestie. Nè solamente prevalevansi di questa unzione i Sacerdoti contro le malattie, ma servivansi ancora di soffiamenti superstiziosi, e ridicoli, e di certa acqua, che al lor modo benedicevano, spezialmente i Sacerdoti del Dio Intlilton, la quale faceano bere agli ammalati.

I Sacerdoti s' esercitavano in molti digiuni, ed austerità: non s' mbriacavano mai; anzi poche volte bevevano vino. I Sacerdoti di Tezcatzoncatl ogni giorno dopo terminato il canto, con cui celebravano il lor Dio, mettevano in

terra un ammasso di trecento tre canne, giusta il numero de' cantori, tra le quali una sola era forata: ciascuno prende- Lib. VI. va alla ventura la sua, e quegli, a cui toccava la canna forata, era l'unico, che affaggiava il vino. Tutto il tempo, che erano impiegati nel servigio del tempio, si contenevano dal toccar ogni altra donna, fuorchè le proprie lor mogli; anzi affettavano una tal compostezza e modestia, che qualora s' abbattevano in qualche donna, fissavano gli occhi in terra per non guardarla. Qualunque eccesso d'incontinenza de Sacerdoti era rigorosamente punito. Il Sacerdote, che in Teohuacan era convinto d' aver violata la castità, era consegnato da' Sacerdoti al Popolo, e di nottetempo l' uccidevano a bastonate. In Ichcatlan era obbligato il Sommo Sacerdote a star sempre mai dentro il tempio, e ad astenersi da ogni pratica di qualfivoglia donna; e se per sua sventura a qualcuno di tali obblighi mancava, era irremissibilmente sbranato, e le membra di lui insanguinate si presentavano per esempio al successore. A quelli, che per la lor pigrizia non s'alzavano a' ministeri notturni del tempio, bagnavano con acqua bollente la testa, o pur foravano le labbra, e l'orecchie, e se non emendavano questa, o qualunque altra colpa, erano attuffati nel lago, e licenziati dal tempio nella festa, che facevano al Dio dell' acqua nel mese sesto. I Sacerdoti vivevano per lo più in comunità sotto alcuni superiori, che vegliavano fulla for condotta.

Non era il Sacerdozio appresso i Messicani di sua natu- s. 16. ra perpetuo. V' erano pure alcuni, che si consacravano per Le Satutta la lor vita al ministerio degli altari; ma altri soltanto se per qualche tempo o per adempimento di qualche voto de' lor Padri, o per divozione particolare. Neppur era il Sacerdozio al sesso maschile annesso, mentre v' erano delle donne dedicate al servizio immediato de' Tempi. Elleno incensavano gl' Idoli, badavano al suoco sacro, spazzavano l'atrio, preparavano l' obblazione, che giornalmente sacevasi, di commessibili, e la presentavano colle loro mani agl' Idoli; ma erano affatto escluse dal ministero di sacrificare, e dalle premi-

Storia del Messico Tom. II. F nenti

nenti dignità del Sacerdozio. Tra queste Sacerdotesse alcune Lib. VI. erano infin dalla più tenera età consacrate da' lor genitori al servizio del Tempio; altre poi per voto particolare, che faceano in occasione di qualche malattia, o per ottener dagli Dei un buon maritaggio, o la prosperità delle lor famiglie, servivano in tal ministerio un anno, o due. La consacrazione di quelle prime facevasi in tal maniera. Tosto che nasceva la fanciulla, la offerivano a qualche Dio i lor genitori ed avvisavano il Parroco di quella contrada, e questi il Tepanteohuatzin, ch' era, come abbiam già detto, il Superior generale de' Seminarj. Dopo due mesi portavanla al tempio, e mettevanle nelle manine una granatina, ed un piccolo incensiere d'argilla con un poco di copal, per fignificar la destinazione di lei. Ogni mese s' iteravano la visita al tempio, e l' obblazione, insieme con quella di alcune scorze d'alberi pel fuoco sacro. Quando la fanciulla arrivava a cinque anni, la consegnavano i suoi genitori al Tepanteohuatzin, e questi l'allogava in qualche seminario di putte, dov' erano instruite nella Religione, ne' buoni costumi, e negl' impieghi propri del lor sesso. A quelle poi, ch' entravano a servire per qualche voto personale, tagliavano avanti ogni cosa i capelli. L' une, e l'altre viveano in grand' onestà, silenzio, e ritiro sotto le lor Superiori, senza comunicar mai cogli uomini. S' alzavano alcune due ore incirca innanzi alla mezza notte, altre alla mezza notte, ed altre allo spuntar del'dì per attizzar, e mantener vivo il fuoco, e per incensare gl' Idoli: e benchè in questo ministerio concorressero co' Sacerdoti, v'era pure qualche separazione fra loro, formando un' ala gli uomini, e un' altra le donne, queste, e quegli a vista de lor superiori, acciocche niun disordine vi fosse. Tutte le mattine praparavano l'obblazioni di commestibili da presentarsi agl' Idoli, e spazzavano l' atrio inferiore del tempio, e il tempo, che a loro avanzava da questi, e da altri impieghi religiosi, l'occupavano nel filare, e nel tessere vaghe tele per le vesti degl' idoli, e per l'ornato de' Santuarj. Sopra nulla si zelava tanto quanto sopra la continenza di queste Vergini. Qualunque de-

delitto in questa materia era irremissibile; se restava affatto occulto, procurava la giovane delinquente placar la collera Lib. VI. degli Dei con digiuni, ed austerità; poichè temeva che in pena della sua colpa le sue carni marcissero. Quando la Vergine confacrata dalla sua infanzia al culto degli Dei arrivava a diciassette, ovvero diciotto anni, nella qual'età per lo più si maritavano, i suoi Genitori le cercavano marito, e trovatolo presentavano al Tepanteohuatzin in tondini curiosamente inverniciati un certo numero di quaglie, ed una certa quantità di copal, di fiori, e di commestibili con un discorso ben inteso, nel quale lo ringraziavano della cura, e della diligenza nella educazione della lor figliuola adoperata, e gli domandavano il permesso d'allogarla. Il Tepanteohuatzin lo accordava con un altro discorso, esortando la giovane alla perseveranza nella virtù, ed all'adempimento degli obblighi del Matrimonio.

Tra i differenti Ordini, o Congregazioni, che v' erano così 5. 17. d' uomini, come di donne consacrate al culto d'alcuni Dei bifferenparticolari, è degna di menzione quella di Quetzalcoatl. Ne' di Reli-Collegi o Monisteri dell' uno e dell' altro sesso a questo im- giosi. maginario Dio dedicati, si menava una vita singolarmente rigida, ed austera. L'abito dei convittori era assai onesto: bagnavansi tutti i di a mezza notte, e vegliavano sino a due ore innanzi il di, cantando inni al loro Dio, ed esercitandosi in varie austerità. Aveano libertà di portarsi a' monti in qualunque ora del dì, o della notte a spargere il lor sangue: il che s' accordava loro pel concetto di virtù, in cui erano appresso tutti. I Superiori de' Monisteri prendevano lo stesso nome di Quetzalcoatl, ed aveano tanta autorità, che nessuno visitavano, fuorchè il Re, quando era d'uopo. Questi Religiosi erano insin dalla infanzia al loro ordine consacrati. I genitori del bambino invitavano ad um pranzo il Superiore, il qual mandava qualcuno de' suoi sudditi. Questi portava il bambino a lui, il quale prendendolo in braccio, l' ofseriva con una preghiera a Quetzalcoatl, e gli metteva al collo una collana, la qual dovea portar insino a' sette anni. Quando F 2

\*30

do il bambino compieva due anni, gli faceva il Superiore una piccola incissone nel petto, la quale, siccome la collana, era un contrassegno della sua consacrazione. Fosto che il fanciullo aveva sette anni, entrava nel Monistero dopo aver ascoltato un lungo discorso de' suoi Genitori, nel quale l'avvertivano del voto satto da loro a Quetzalcoati, e lo esortavano all'adempimento del voto stesso, a' buoni costumi, alla sommessione al suo Prelato, ed a pregar gli Dei per li suoi genitori, e per tutta la Nazione. Quest' Ordine era appellato Tlas macazcajoti, ed i Religiosi Tlamacazque.

Un altro Ordine v' era consacrato a Tezcatlipoca, il quale appellavano Telpochtiliztli, o sia Giovanaglia, per esfer composto di giovani, e di fanciulli. Consacravansi ancora ad esso dalla infanzia quasi colle stesse ceremonie di que' di Quetzalcoatl; non però viveano in comunità, ma ciascuno nella sua casa. Aveano in ciascuna contrada della Gittà un Superiore, che gli reggeva, ed una casa, dove sul tramontar del Sole si ragunavano a ballare, e cantar le lodi del loro Dio. Concorrevano a questo ballo emtrambi i sessi; ma sen-

za il menomo disordine a cagione della vigilanza dei Superiori, e del rigore, con cui erano puniti i delinquenti.

Appo i Totonachi v'era una spezie di Monaci dedicati alla lor Dea Centeotl. Vivevano in una gran ritiratezza, ed austerità, e la lor vira, toltane la superstizione, e la vanità, era veramente irreprensibile. In questo Monistero non entravano, se non uomini di più di sessanta anni, che sossero vedovi, rimoti da ogni pratica colle donne, e di buona vita. V'era un numero sisso, e quando veniva a morir alcuno, gli sustituivano un altro. Erano in sì grande stima questi Monaci, che non solamente erano consultati da persone volgari, ma eziandio dalla prima Nobiltà, e dal Sommo Sacerdote. Ascoltavano le consulte sedendo sulle calcagna, cogli occhi sissi in terra, e le lor risposte erano, come oracoli, accolte anche dagli stessi Re Messicani. Impiegavansi nel sar delle pitture storiche, le quali con segnavano al Sommo Sacerdote, acciocchè le comunicasse al Popolo.

Ma

Ma l'impiego più considerabile del Sacerdozio, e la principal funzione della Religione de' Messicani erano i sacri- Lib. VI. fizi, che facevano ora per ottenere qualche grazia dal cielo, ora per ringraziarlo de benefizi ricevuti. Quelto è un'argomento, che assai volentieri tralascieremmo, se le leggi del- Sacrissla Storia cel permettessero, per ischivare a' Leggitori lo spia- zio cocere, che lor cagionerà la descrizione di tanta abbominazio- mune di vittime ne e crudeltà; poiche quantunque appena vi sia stata alcuna Na- umane, zione al mondo, che non abbia usati gli stessi sacrifizi, difficilmente troverassene alcuna, che gli abbia portati ad un

tal eccesso, quale ne' Messicani vedremo.

Non sappiamo, quali sieno stati i sacrifizi degli antichi Toltechi. I Cicimechi stettero molto tempo senza usargli, non avendo sul principio nè idoli, nè tempi, nè Sacerdoti, nè altro offerendo a' loro Dei il Sole, e la Luna, che erbe, fiori, frutti, e copal. Non venne in mente a quelle Nazioni l'inumanità di sacrificar vittime umane, finattantochè i Messicani non levarono col loro esempio dagli animi di coloro le prime idee impresse dalla natura. Ciò che essi spacciavano sulla origine di sì barbari sacrifizi, è stato già da noi altrove esposto; siccome quello, che nelle loro storie fi trova intorno al primo facrifizio de' quattro prigioni Xochimilchi da loro fatto, quando, trovavansi in Colhuacan. E' da credersi, che in quel tempo, in cui erano i Messicani isolati nel lago, e massimamente quando stavano sotto il dominio de' Tepanechi, sarà stato assai raro il sacrifizio di vittime umane, mentre nè aveano prigionieri, nè potevano acquistar degli schiavi da sacrificare. Ma poiche distesero i lor domini, e moltiplicarono le lor vittorie, erano frequenti i facrifizi, ed in alcune feste erano molte le vittime.

I facrifizi variavano rapporto al numero, al luogo, ed al modo secondo le circostanze delle feste. Per lo più morivano le vittime aperto il petto; ma altre erano annegate nel lago, altre morivano di fame racchiuse dentro le caverne de monti, ed altre finalmente nel sacrifizio gladiatorio. Il luogo più comune era il tempio, nel cui atrio superiore

era l'al-

era l'altare a' sacrifizi ordinari destinato. Quello del tempio Lis. VI, maggior di Messico era una pietra verde, ( verisimilmente diaspro, ) al di sopra convessa, ed alta tre piedi incirca, altrettanto larga, e lunga più di cinque piedi. I Ministri or. dinari del sacrifizio erano sei Sacerdoti, fra i quali il principale era il Topilizio, la cui dignità era preminente, ed ereditaria; ma in ciascun sacrifizio prendeva il nome di quel Dio, a cui esso si faceva. Vestivase per cotal funzione d'une abito rosso simile nella forma allo scapolare, o pazienza de" nostri Religiosi, ed orlato di fiocchi di cotone: sulla testa portava una corona di piume verdi, e gialle, nelle orecchie degli orecchini d'oro, e gemme verdi, (forse smeraldi,) e nel labbro inferiore un pendente, di gemma turchina. Gli alrri cinque Ministri erano vestiti d'abiti bianchi della medesima forma ma ricamati di nero, e portavano i capelli avviluppati, le teste cinte di striscie di cuojo, le fronti armate di rotelline di carta dipinta di varje colori, e tutto il corpo tinto di nero. Portavano gli spietati Ministri la vittima tutta ignuda all'atrio, superiore del tempio, e dopo aver additato: a circostanti l'idolo, a cui si faceva il facrifizio, acciocche tutti lo aderassero, distendevanla sopra l'altare destinato a tal funzione: quattro. Sacerdoti le tenevano i piedi, e le braccia, ed un altro le fermava la testa con uno strumento di legno fatto a guisa di serpe aggirata, che la metteva nel collo: e per esserl'altare convesso, come abbiam detto di sopra restava la vittima arcuata, col petto, e il ventre alzati, ed impedita ad ogni moto. Accostavasi allora: l'inumano: Topiltzin, e con un tagliente coltello di pietra focaja, le apriva prestissimamente il petto, e le strappava il cuore, che ancon palpitante: offeriva al Sole, e- poscia lo gettava'a' piedi dell' Idolo: indi. presolo: l'offeriva allo stesso idolo, e poi lo bruciava, guardandos cons venerazione le ceneri. Se l'idolos eras gigantesco, e cavo, folevano, introdurgli per la bocca, il cuore della vittima con un cucchiajone d'oro. Solevano altrest ungere col fangue della vittima, e le labbra dell'idolo, ed il cornicione della porta del Santuario. Se la vittima era qualche prigio-



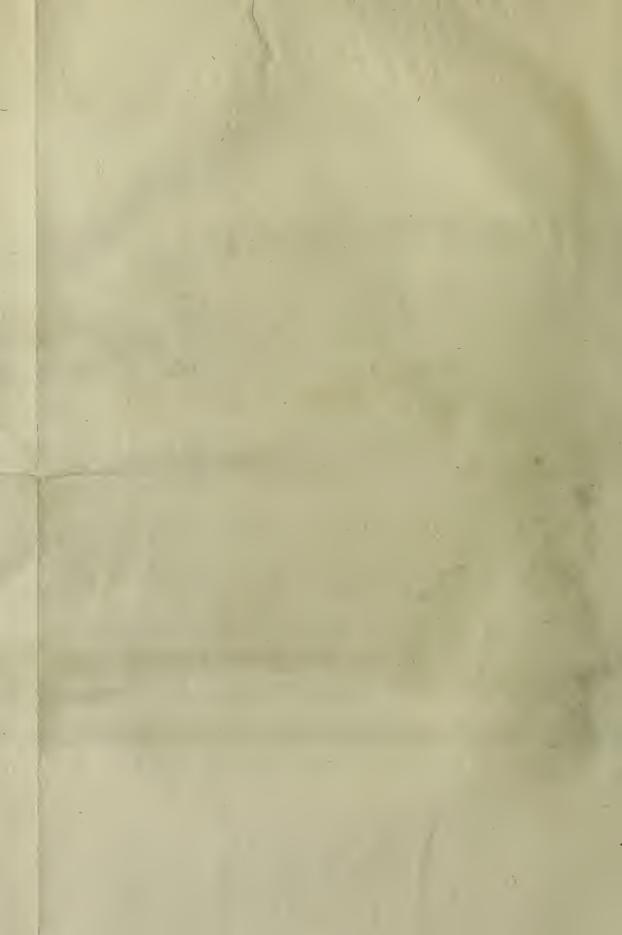

gioniere di guerra, tosto che il sacrificavano gli, tagliavano la testa per conservarla nell'ossame, e precipitavano il corpo Lib. VI. per le scale all' atrio inseriore, donde lo prendeva quell'Ussiale, o Soldato, che lo avea satto prigione, e lo portava in casa sua per sarlo cuocere, e condire, e sar con esso un pranzo a'suoi amici. Se non era prigioniero di guerra, ma schiavo pel sacrifizio comperato, dallo stesso altare prendeva il cadavero il padrone di sui per lo stesso sine. Mangiavano soltanto le gambe, le coscie, e le braccia, e il resto brucciavano, o pure lo riservavano pel sostentamento delle siere, e degli uccelli di rapina, che s'allevavano ne' palazzi Reali. Gli Otomiti dopo aver uccisa la vittima, la sbranavano, e vendevano i brani nel mercato. I Zapotechi sacrificavano gli uomini agli Dei, le donne alle Dee, ed i bambini a non so che piccoli Numi.

Questo era il modo più ordinario di sacrificare con alcune circostanze di maggior crudeltà, siccome appresso vedremo; ma aveano altre spezie di sacrifizi, benchè rari. Nella sesta di Teteoinan, la donna che rappresentava questa Dea, era decapitata sulle spalle d'un'altra donna. Nella sesta dell'arrivo degli Dei sinivano le vittime nel suoco. In una delle seste, che saceano a Tlaloc, gli sacrificavano due fanciulli d'entrambi i sessi, annegandoli in certo luogo del lago. In un'altra sesta dello stesso Dio compiavano tre ragazzetti di sei, o sette anni, e racchiudendogli con abbominevole inumanità in una ca-

verna, li lasciavano morir di fame, e d'orrore.

Ma il più celebre sacrifizio appresso i Messicani era quello, che gli Spagnuoli appellarono, non senza ragione, Sacrifizio Gladiatorio. Era questo assai onorevole, e non altri ad esso gladiatestinavansi, che i prigionieri più rinomati per la loro bratorio. vura. V'era presso al tempio maggiore delle Città grandi in luogo ampio da poter contenere un'immensa folla di Popolo, un terrapieno rotondo, ed alto otto piedi, e sopra esso una grande pietra tonda, somigliante nella sigura alle nostre macine, ma assai più grande, ed alta quasi tre piedi,

THE PERSON

ben forbita, e con figure intagliatevi. (\*) Sopra questa pietra; Lib. VI. chiamata da loro Temalacati, mettevano il prigioniere armato di rotella, e di spada corta, e legato per un piede. Vi saliva a combatter con lui un uffiziale, o soldato messicano fornito d'armi migliori. Ognuno può considerare gli sforzi di quello sventurato per sottrarsi alla morte, e del Messicano per non perder la sua reputazione dinanzi al gran Popolo, che concorreva a sì fatto spettacolo. Se il prigioniere restava vinto, veniva subito un Sacerdote appellato Chalchiubtepehua, e morto, o ancor vivo lo portava all'altro altare de' sacrifizi comuni, ed ivi gli apriva il petto, e gli cavava il cuore, ed il vincitore era applaudito dalla moltitudine, e premiato dal Re con certa insegna militare. Ma se il prigioniere vinceva quello, ed altri sei, che secondochè afferma il Conquistatore anonimo, venivano successivamente a pugnare con lui, gli si accordava la vita, la libertà, e quanto gli aveano tolto, e ritornavasi pieno di gloria alla sua patria: (B) Lo stesso Autore racconta, che in una battaglia, che diedero i Cholullesi a' lor vicini gli Huexotzinchi, il principal Signore di Cholulla s'impegnò in tal maniera nella zuffa, che essendosi allontanato da' suoi, su malgrado il suo coraggio satto prigioniere, e condotto ad Huexotzinco, e messo sulla pietra gladiatoria vinse i sette combattenti, che richiedevansi per rostar libero; ma gli Huexotzinchi prevedendo, ch' egli pel suo singolar coraggio sosse per recare a loro molto male nell'avvenire, se gli accordavano la libertà, lo fecero morire contro il costume universale, onde restarono eternamente infami appo quelle Nazioni.

In-

(\*) La forma degli edifizi rappresentati nel rame del sagrifizio gladiatorio è stata un capriccio del Disegnatore, e non ve n'è altro di vero, che i terrazzi, ed i merli.

<sup>(</sup>B) Parecchi Storici dicono, che vinto il primo combattente subito restava libero il prigioniere; ma noi diamo maggior sede al Conquistatore; poichè non ci pare verisimile, che a sì poca spesa donassero la libertà ad un prigioniere, che per la sua bravura esser potrebbe a loro più pregiudiciale, e privassero i loro Dei di una vittima tanto accetta alla lor crudeltà.



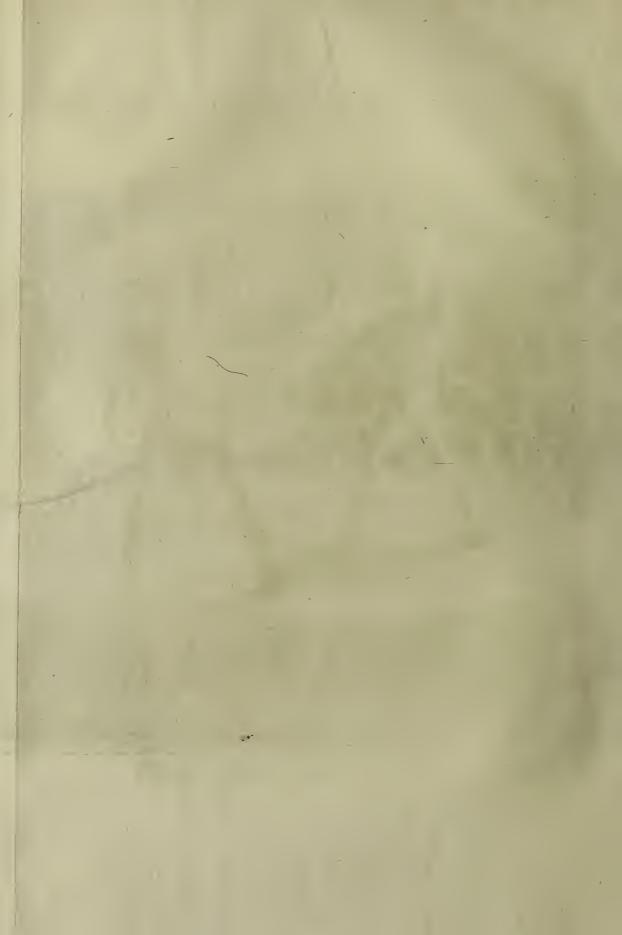

ficavano, nulla possiamo affermare, mentre sono troppo vari Lin. VI. i sentimenti degli Storici. (C) Il numero di venti mila, ch'è quel che credesi accostarsi più al vero, se comprende tutti gli uomini sacrificati nell'Imperio Messicano, non in Numero pare eccessivo; ma se ristringesi, come pretendono alcuni de' sacri-Autori, a' soli bambini, o a' sacrificati soltanto nel mente fizi in-Tepejacac, o nella Capitale, parmi affatto inverisimile. Egli è certo, che non v'era numero fisso di sacrifizi, ma sempre proporzionato al numero di prigionieri, che si facevano nella guerra, a' bisogni dello stato, ed alla qualità delle feste, come si vide nella Dedicazione del tempio maggior di Messico, nella quale la crudeltà de' Messicani oltrepassò i termini della verisimiglianza. Ma non può dubitarsi, ch'erano sempre molti; imperciocchè le conquiste de' Messicani surono rapidissime, e nelle loro frequenti guerre non procurayano tanto d' uccidere i nemici, quanto di fargli prigioni per li facrifizi. Se a queste vittime s'aggiungono gli schiavi, che allo stesso fine si compravano, e parecchi delinquenti, ch' erano condannati ad espiare nel sacrifizio i

loro delitti, troveremo un numero assai maggiore di quello, che pretendeva Monfig. Cafas, troppo impegnato nel purgar gli Americani di tutti gli eccessi, di cui gli accusavano gli

00 1 500) 0760 1 Holin D.S. 63

Storia del Messico Tom. II.

Intorno al numero di vittime, che annualmente si sacri-

<sup>(</sup>C) Monsig. Zumarraga, primo Vescovo di Messico, in una sua lettera de' 12. Giugno 1531. scritta al Capitolo Generale del suo Ordine congregato in Tolosa dice, che in quella sola Capitale si sacrificavano annualmente ac. 000. vittime umane. Alcuni citati da Gomara affermarono, che il numero de sacrificati arrivava a 50.000. Acosta scrisse, che v'era giorno, nel quale in diversi luoghi dell' Imperio Messicano si sacrificavano cinque mila, e taluno, nel quale se ne sacrificavano venti mila. Altri credettero, che nel so'o monte Tepejacac se ne sacrificavano venti mila alla Dea Tonano. tzin. Torquemada citando, benchè infedelmente, la lettera di Monfig. Zu-marraga, dice, ch'erano annualmente facrificati venti mila bambini. Per lo contrario Monsig. Casas nella impugnazione del sanguinolento libro del Dr. Sepulveda ristringe questi sacrifizi a si piccol numero; che appena lascia credere, che sossero dieci, o al più cento. Io non dubito, che tutti questi Autori shagliarono nel numero, il Casas per disetto, e tutti gli altri per eccesso.

Spagnuoli. (D) I sacrifizi si molciplicavano negli anni divi-

Lis. VI. ni, e molto più negli anni secolari.

Eran solitici Messicani nelle loro sesse di vestir la vittima dello stesso abito, e delle stesse insegne di quel Dio, a cui dovea sacrificarsi, e così vestita girava per tutta la Città domandando limosina pel tempio, accompagnata da una guardia di soldati, acciocche non iscappasse. Se per ventura se ne suggiva, sottentrava in luogo d'essa il Caporale della guardia in pena della sua trascuraggine. Solevano ancora cibar bene, ed ingrassar le vittime, siccome noi ingrassiamo parecchi animali.

Messicani: faceangli pure di varie spezie d' animali. Sacrisicavano ad Huitzilopochtli quaglie, e sparvieri, ed a Mixcoatl lepri, conigli, cervi, e cojoti. Al Sole offerivano giornalmente delle quaglie. Tutti i di, quando era presso a nascere il Sole, stavano in piedi parecchi Sacerdoti nell' atrio
superiore del tempio, colla faccia rivolta a Levante, e con
una quaglia ognuno in mano, ed allo spuntar di quel Pianeta, il salutavano con musica, e tagliando le teste alle
quaglie, gliele offerivano. Questo sacrifizio era seguito dallo
incensamento, accompagnato da un grande strepito di strumenti musicali.

Offerivano ancora a' loro Dei in riconoscimento del soro dominio varie spezie di piante, di siori, di gemme, di
ragie, ed altre cose insensate. A Tlaloc, ed a Coatlicue offerivano le primizie de' siori, ed a Centeoti quelle del frumentone. L'obblazioni, che faceano a' loro Dei di pane, di
parecchie paste, e di roba cucinata, erano si abbondanti, che
bastavano a saziare tutti i Ministri del tempio. Ogni mattina
vedevansi appiè degli altari innumerabili piatti, e scodelle di
cibi ancor boglienti, acciocche il lor vapore arrivasse alle na-

rici

<sup>(</sup>D) Non so perchè Monsig. Casas, il quale ne suoi scritti si prevale contro i Conquistatori della testimonianza di Monsig. Zumarraga, e de primi Religiosi, adessi poi contraddica sì apertamente intorno al numero de sagrifizi.

rici degl' Idoli, e fosse alimento de' loro Dei immortali. Ma l'obblazione più frequente era quella del copal. Tut- Lis. VL

ti incensavano giornalmenre i loro idoli: sicchè non v'era casa, dove non vi fossero incensieri. Usavano incensare verso i quattro venti cardinali i Sacerdoti nel tempio, i Padri di famiglia nelle lor case, ed i Giudici ne' lor tribunali ogni volta, che doveano pronunziare sentenza sopra qualche causa grave, o civile, o criminale. Ma lo incensamento appresso i Messicani, e l'altre Nazioni d'Anahuac non era solamente un atto religioso verso le lor Divinità, ma eziandio un offequio meramente civile verso i Signori, e gli 

La crudeltà, e la superstizion de' Messicani surono imitate da tutte le Nazioni da loro conquistate, o al lor Imperio vicine, senz'altro divario, che quello d'esser minore fra queste Nazioni il numero di sì abbominevoli sacrifizi, e d'intervenirvi alcune circostanze particolari. I Tlascallesi in una delle loro feste attaccavano un prigioniere ad una croce alta, e lo saettavano, ed in un'altra sesta uccidevano a bastonate un altro prigioniere legato ad una croce bassa.

Erano pur celebri gli inumani, e spaventevoli sacrifizi, che ogni quattro anni celebravano i Quauhtitlanesi al Dio Sacrisizi del fuoco. Un giorno innanzi la festa piantavano sei albe- inumant ri altissimi nell'atrio inferiore del tempio, sacrificavano due in Qua-Chiave, e poi le spogliavano della pelle, e cavavano le ofsa dalle loro coscie. Il giorno appresso vestivansi due Sacerdoti riguardevoli delle pellissinsanguinate, e prese in mano quelle offa, cominciavano a l'scendere con passo grave, ma insieme con urli spaventevoligiper le scale del tempio. Il Popolo affollato appie del tempio diceva ad alta voce: Ecco vengono ormai i nostri Dei? Tosto che arrivavano all'atrio inferiore, cominciavano al suono degli strumenti musicali un ballo, che durava quasi tutto il di. Frattanto andava il Popolo sacrificando sì gran numero di quaglie, che alle volte arrivarono ad otto mila. Terminati quelli sacrifizi, portavano i Sacerdoti sei prigionieri in sugli alberi, e legando-

li in essi, smontavano; ma appena giunti in terra i Sacer-Lie. VI. doti, erano già quelle sventurate vittime sacrificate dal Popolo colla moltitudine di frecce, che lor tirava. Indi tornavano in sugli alberi i Sacerdoti per disciogliere i cadaveri, e precipitargli da quell' altezza: aprivan loro subito i petti, e strappavano i cuori giusta l'usanza di que' Popoli. Così queste vittime, come le quaglie, si compartivano tra i Sacerdoti, ed i Nobili di quella Città per li conviti, con cui coronavano sì crudele, ed abbominevole festa.

Esfendo costoro tanto spietati verso gli altri, non è maraviglia, che anche verso se medesimi fossero inumani. Avvezzati i Messicani a' sanguinolenti sacrifizi de' lor prigionieri si rendettero al pari prodighi del proprio sangue, non Austeri istimando bastevole quel troppo, che spargevano le loro vittà, e di- time, a spegnere la diabolica sete de loro Dei. Non possono giuni de' leggersi senza ribrezzo le austerità, che esercitavano o per Messicapenitenza delle loro colpe, o in preparazione alle loro feste. Malmenavano la loro carne, come se fosse insensibile, e profondevano con tanta prodigalità il lor sangue, come se fosse un liquido superfluo del corpo.

Era frequente, e d'ogni giorno, l'effusion di sangue in alcuni Sacerdoti, ed a questi davano il nome di Tlamacazqui. Pungevansi colle acutissime spine del maguei, e foravansi parecchie parti del corpo, massimamente l'orecchie, le labbra, la lingua, e la polpa delle gambe, e delle braccia. Per li fori, che si facevano con queste spine, mettevano pezzuoli di canna sul principio sottili, e nel progresso della lor penitenza ogni volta più grossi. Il sangue, che ne usciva, il raccoglievano diligentemente in rami della pianta Acrojatl. (E) Ficcavano le spine insanguirate in certe palle di fieno, le quali esponevano su'merli della muraglia del tempio per far palese a tutti la penitenza, che faceano pel

<sup>(</sup>E) Accojatl è una pianta di parecchi fusti dritti, e di soglie lunghe, forti, e disposte con simmetria. Faceano di questa pianta, e fanno ancore buone scope.

popolo. Quelli che facevano queste austerità dentro il recinto del tempio maggior di Messico, si bagnavano in un vi- Lia. VI. vajo, che v'era, il quale per aver l'acqua sempre mai tinta di sangue, chiamavasi Ezapan. Era per lo più presisso il numero di canne da adoperarsi ogni volta, le quali dopo aver servito una sola volta, si guardavano per attestato

della lor penitenza.

Oltre a queste, e ad altre austerità, di cui appresso faremo menzione, erano frequentissime tra' Messicani le vigilie, ed i digiuni. Appena v'era festa, per la quale non si preparassero con digiuni di più, o di meno giorni, giusta il prescritto del lor Rituale. Il lor digiuno riducevasi, per quanto dedur possiamo dalla loro storia, ad astenersi dalla carne, e dal vino, ed a mangiar una sola volta al di: ciò che facevano alcuni al mezzogiorno, altri dopo, e molti se ne stavano senz' assaggiar nulla sino alla sera. Accompagnavano per lo più il digiuno colla vigilia, e colla effusion di sangue, ed in tal tempo non era a lor permesso l'accesso a veruna donna, nè anche alle proprie mogli.

Tra' digiuni ve n'erano alcuni generali, a' quali era obbligato tutto il Popolo, siccome quello di cinque giorni, che precedeva la festa di Mixcoatl, nel quale erano compresi anche i fanciulli, quello di quartro giorni innanzi la festa di Tezcattipoca, e, secondochè sospettiamo, quello ancora, che si faceva al Sole. (F) Per questo digiuno ritiravasi il Re in un certo luogo del tempio, dove vegliava, e spargeva del sangue secondo l'usanza della sua Nazione. Altri digiuni non obbligavano, se non alcuni particolari, siccome quello, che facevano i Padroni delle vittime il giorno innanzi al loro sacrifizio. Venti giorni digiunavano i Padroni de' prigionieri, che sacrificavansi al Dio Xipe. I Nobili aveano, siccome il Re, una casa dentro il recinto del tempio

<sup>(</sup>F) Il digiuno, che si faceva al Sole, appellavasi Netonatiuhzahualo, o Netonatiuhzahualiztli. Il Dr. Hernandez dice, che si faceva ogni dugento, o trecento giorni. Noi sospettiamo, ch'esso fosse nel giorno 1. Otin, il quale cadeva ogni dugento sessanta giorni.

che impiego pubblico, dopo aver servito il di nel lor o impiego, andavano la sera a quel ritiro per lo stesso fine. Nel mese terzo vegliavano tutte le notti i Tlamacazqui, o Penitenti, e nel mese quarto erano accompagnati dalla Nobiltà

nella vigilia.

Nella Mizteca, dov' erano molti monisteri, prima di mettere i primogeniti de' Signori in possesso dei loro Stati, erano per un anno intero sottoposti ad una rigorosa penitenza. Conducevano con grande accompagnamento il primogenito ad un monistero, dove spogliatolo delle sue vesti, lo vestivano di straccj imbrattati da olli, o sia ragia elastica, gli strosinavano con certe erbe puzzolenti la faccia, il ventre, e il dorso, e gli consegnavano una lancetta d'inzili, acciocchè si cavasse sangue. Costrignevanlo quivi ad una rigida astinenza, sottoponevanlo alle più dure fatiche, e castigavanlo rigorosamente per qual si sosse mancanza. Compito l'anno era a casa sua ricondotto con gran pompa e con mussica, dopo averlo lavato e nettato quattro donzelle con acque odorose.

Nel tempio principale di Teohuacan abitavano quattro Sacerdoti celebri per l'austera lor vita. Il loro abito era quello della gente povera: il lor pranzo riducevasi ad un pane di frumentone di due oncie incirca, e ad un vaso d'arolli, o sia farinata dello stesso grano. Ogni notte vegghiavano due di loro, impiegando tutto quel tempo nel cantare inni a' loro Dii, nell'offerir loro incenso, ciò che sacevano quattro volte nel decorso della notte, e nello spargere il proprio sangue su'caldani del tempio. Il digiuno era continuo in tutti i quattro anni, che duravano in quella vita, eccetto nel giorno di sessa, che v'era ogni mese, nel quale potevano mangiar quanto volevano; ma per ogni sessa si preparavano colle solite austerità, forandosi colle spine di maguei gl'orecchi, e passando per li sori sino a sessanta pezzuoli di canna di differente grossezza nella maniera già ac-

cennata. Dopo quattro anni sottentravano altri quattro Sacerdoti per menar sì fatta vita; e se prima d'arrivare a tal Lib. VI. termine, veniva qualcuno d'essi a morire, sustituivasi un altro, acciocchè non venisse a mancar mai il numero. Era sì grande la fama di questi Sacerdoti, ch' erano venerati anche dagli stessi Redi Messico; maguai a colui, che per sua sventura violasse la continenza; poiche se dopo una diligente ricerca trovavasi vero il delitto, era ucciso a bastonate, bruciato

il suo cadavero, e le ceneri sparse al vento.

Videsi alle volte in occasione di qualche pubblica calamità farsi da' Sommi Sacerdori Messicani un digiuno straordinario. Per eseguirlo ritiravasi il Sommo Sacerdote ad un bosco, dove si faceva far una capanna, coperta di rami ognora verdi; poichè dove i primi venivano a seccarsi, altri nuovi si sustituivano. Rinchiuso in questa capanna, privo d'ogni comunicazione cogli uomini, e senz'altro alimento, che frumentone crudo, ed acqua, passava nove, o dieci mesi, e qualche volta un anno in continua preghiera, e frequente effusion di sangue. Questo digiuno non era obbligatorio, nè il faceano tutti i Sommi Sacerdoti: nè quegli che lo intraprendeva, il faceva più d'una volta in tutta la vita: e a dire il vero, non è verisimile che restasse con forze per iterarlo, nel caso di sopravvivere a sì rigorosa e lunga astinenza.

Era altresì assai rinomato in quel paese il digiuno de' Peniten-Tlascallesi nell' anno divino, nel quale faceano una festa so- za celelennissima al lor Dio Camaxtle. Arrivato il tempo da co-bre de' Tlascalminciarlo, convocava tutti i Tlamacazqui, o Penitenti il lor lesi. capo Achcauheli, e lor faceva una grave esortazione alla penitenza, ed avvertivali, che se qualcuno non si trovasse con forze bastevoli ad eseguirla, glielo facesse s'apere fra cinque giorni; poichè se passato tal termine, e cominciato una volta il digiuno mancasse, e tornasse indietro, sarebbe stimato indegno della compagnia degli Dei, e gli sarebbe tolto il Sacerdozio, e sequestrata tutta la sua roba. Dopo i cinque giorni, che si accordavano per deliberare, saliva con tutti quelli, che aveano coraggio per eseguir la penitenza, i qua-

li soleano essere più di dugento, sull' altissimo monte Matlal-Lis. VI. cueje, nella cui cima v' era un fantuario dedicato alla Dea dell' acqua. L' Achcauhtli saliva sino alla cima a sar la sua obblazione di gemme, di penne preziose, e di copal, e gli altri restavano alla metà della salita pregando la lor Dea di dar loro forza, e coraggio per la penitenza. Scendevano poi dal monte, e facevansi sar de coltellini d'itztli, ed una gran quantità di bacchettine di differente grossezza. I Lavoratori di questi strumenti prima di sargli dovevano digiunar cinque giorni, e se rompevasi qualche coltellino, o bacchettina, stimavasi un cattivo segno, ed attribuivasi ad essere stato da qualche Artefice rotto il digiuno. Indi cominciava quello de' Tlamacazqui, il quale non durava meno di cento sessanta giorni. Il primo giorno si faceano un foro nella lingua, per introdurvi le bacchettine, e non ostante che grande fosse il dolore che ne sentivano, e troppo ancora il sangue, che ne gettavano, si sforzavano d' intonar de cantici al lor Dio, iterando sì crudele operazione ogni venti giorni. Scorsi i primi ottanta giorni del digiuno de' Sacerdoti, cominciava, e continuavasi per altrettanto tempo il digiuno general del Popolo, dal quale non s'esimevano neppur i primi capi della Repubblica. A nessuno era permesso in tutto quel tempo di bagnarsi, nè di mangiar del peverone, con cui solevano condire quasi tutti i lor cibi. A sì fatti eccessi di crudeltà erano portate quelle Nazioni dal lor fanatismo.

Tutto ciò che finora abbiamo accennato non fa tanto co-Bià, se- noscere la Religione de' Messicani, e gli eccessi della loro ecolo, ed secrabile superstizione, quanto il ragguaglio delle feste, che Messica- faceano a' lor Dei, e de' riti, che in esse osservavano; ma prima d' innoltrarci in questo argomento, bisogna dar contezza della distribuzione, che facevano del tempo, e del metodo, che aveano nel contare i giorni, i mesi, gli anni, ed i secoli. Ciò che siamo per dire sopra un tal soggetto, è stato prolissamente ricercato, ed accertato da uomini bene intendenti, e degni per tutti i capi della maggior fede, i quali s'applicarono col più grand' impegno a questo studio,

difa-

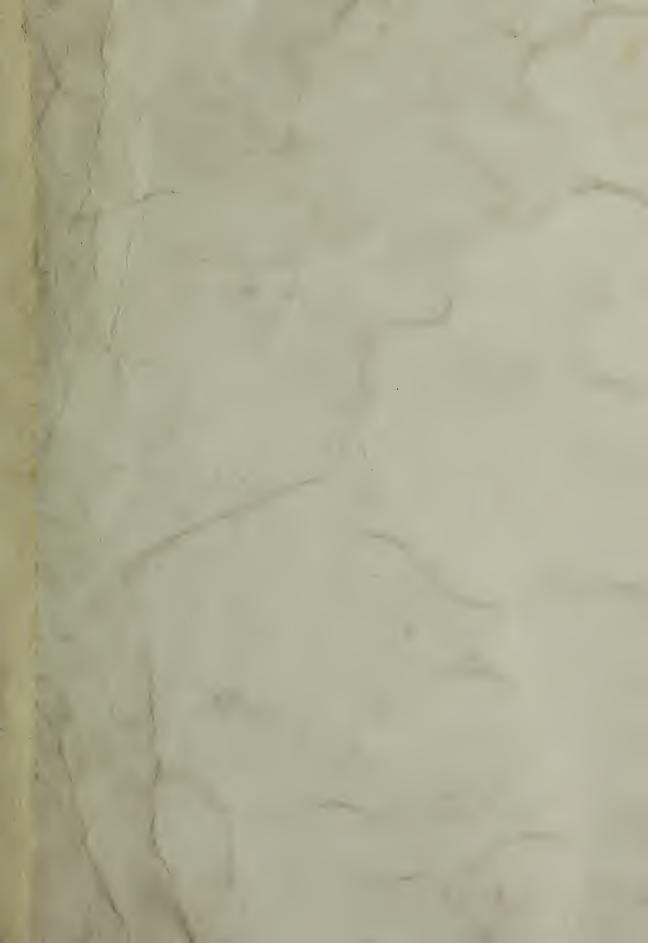



disaminarono diligentemente le dipinture antiche, e s' informarono da' Messicani, e dagli Acolhui più ben instruiti. Ci Lib. VI. protestiamo particolarmente debitori di questi lumi agli Apostolici Religiosi Motolinia, e Sahagun, (dagli scritti de'quali prese quanto n' ha di buono il Torquemada, ed al dottissimo Messicano D. Carlo Siguenza, i cui sentimenti abbiam trovati veri per l'esame, che abbiam fatto, di parecchie dipinture Messicane, nelle quali vedonsi chiaramente rappresentati colle lor proprie sigure i mesi, gli anni, ed i secoli.

Distinguevano i Messicani, gli Acolhui, e tutte l'altre Nazioni d'Anahuac, quattro differenti età con altrettanti Soli. La prima Atonatiub, cioè Sole, o sia età, d'acqua cominciò dalla creazione del Mondo, e continuossi infino a quel tempo, nel quale perirono insieme col primo Sole quafi tutti gli Uomini in una generale inondazione. La seconda Tlaltonatiub, Età di terra, dalla general inondazione sino alla rovina de' Giganti, ed a' grandi tremuoti, con cui fini del pari il secondo Sole. La terza Ehècatonatiuh, Età d'aria, dalla distruzione de' Giganti infino a' grandi turbini, per li quali finirono col terzo Sole tutti gli uomini. La quarta Tletonatiuh, Età di fuoco, dall' ultima restaurazione del genere umano, secondochè abbiam detto nella Mitolo. gla, finchè il quarto sole, e la terra sieno distrutti col fuoco. Questa età credevano dover finire nel terminar qualcuno de' loro secoli, e questa pare essere stata la cagione delle strepitose feste, che nel principio d'ogni secolo faceano al Dio del suoco, come in rendimento di grazie per aver trattenuto la sua voracità; e prorogato il termine del mondo.

Intorno al computo del secolo, degli anni, e de'mesi, tenevano i Messicani, e l'altre Nazioni dirozzate lo stesso metodo degli antichi Toltechi. Il lor secolo constava di cinquantadue anni, distribuiti in quattro periodi di tredici anni l'uno, e di due secoli si componeva un'età, da loro appellata Huehuetiliztli, cioè vecchiaja, di cento quattro Storia del Messico Tom. II.

anni. (G) Davano al fine del secolo il nome di Toxiubmol-Lie. VI. pia, che vuol dire, Legatura de'nostri anni; perchè in esso s'univano i due secoli per formarne un' Età. Gli anni aveano quattro nomi, che erano Tocheli, Coniglio, Acael, Canna, Tecpatl, Selce, e Calli, Casa, e d'essi con differenti numeri si componeva il secolo. Il primo anno del secolo era I Coniglio, il secondo II Canna, il terzo III Selce, il quarto IV Casa, il quinto V Coniglio, e così continuando sino al decimoterzo anno, ch'era XIII Coniglio, col quale terminava il primo periodo. Cominciavano il secondo con I Canna, e seguivano con II Selce, III Casa, IV Coniglio, sino a compierlo con XIII Canna. Parimente il terzo periodo cominciava da I Selce, e terminava in XIII Selce, e il quarto principiava da I Casa, e finiva insieme col secolo in XIII Casa: sicchè essendo quattro i nomi, e tredici i numeri, non v'era un anno, che potesse confondersi con alcun altro. (H) Ciò che più agevolmente potrà intendersi nella tavola del fecolo, che appresso daremo.

L'Anno messicano constava, siccome il nostro, di trecento sessanta cinque giorni; poichè, benchè sosse composto di
diciotto mesi, ognuno di venti giorni, che sanno soltanto
trecento sessanta, aggiungevano pure dopo l'ultimo mese cinque giorni, da loro chiamati Nemontemi, cioè inutili; perchè in essi non altro saceano, che visitarsi scambievolmente.
L'Anno I Coniglio, primo del lor secolo, cominciava addi

26.

<sup>(</sup>G) Alcuni Autori danno alla Età, o Vecchiaja, il nome di Secolo, e quello di Mezzo Secolo al Secolo; ma ciò poco importa, purchè non s'alterino nella fostanza il metodo di contar gli anni, e la distribuzione del tempo.

<sup>(</sup>H) Il Cav. Boturini afferma contro il comun sentimento degli Autori, che non cominciavano tutti i Secoli da I. Coniglio, ma or da esse, or da I. Canna, or da I Selce, or da I. Casa. S'ingannò pure; perchè è dagli antichi Autori meglio informati, e dalle dipinture da me medesimo disaminate ci consta, che il secolo Messicano cominciava sempre da I. Coniglio. Dice davvantaggio quell' Autore, che in quattro secoli non iteravasi mai lo stesso carattere, collo stesso numero; ma com' è possibile, che non s'iterasse nel decorso di 203. anni, non essendo più di quattro i caratteri; nè più di tredici i numeri, com' egli stesso consessa.

26. Febbrajo; (1) ma ogni quattro anni s'anticipava un giorno l'anno Messicano per cagione del giorno intercalare del Lib. VI. nostro anno bisestile: onde negli ultimi anni del secolo messicano cominciava alli 14. Febbrajo, a cagione de tredici giorni, che frapponiamo nel decorso di cinquantadue anni. Ma terminato il secolo, tornava a principiare l'anno alli 26. Febbrajo, come appresso diremo.

I nomi, che davano a' lor mesi, erano presi e dalle operazioni, e dalle feste, che in essi facevano, e dagli accidenti della stagione, in cui cadevano. Questi nomi leggonsi con qualche varietà presso gli Autori; perchè in fatti erano varj, non solamente tra diversi Popoli, ma eziandio tra gli stessi

Messicani . I più comuni erano i seguenti

| . T  | Atlacabualco. (K)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Xocobuetzi.       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ochpaniztli .     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Teotleco          |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tepeilbuitk       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quecholli.        |
| -    | The state of the s | Panquetzaliztli.  |
|      | Tecuilhuiconeli. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tititl            |
| -9   | Tlaxochimaco. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Izcalli           |
| . 11 | loss Mala componevali come at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hism aid sectanni |

Il loro Mele componevali, come abbiam già accennato, di venti giorni, i cui nomi son questi:

(I) Sono diversi i sentimenti degli Autori intorno al di, da cui cominciava l' Anno Messicano. La cagione d' una tal varietà su senz' altro la stessa diversità, che risulta da nostri bisesti, della quale non s'accorsero per avventura quegli Autori. Può essere ancora, che qualcuno parlasse dell' anno astronomico de' Messicani, non già del religioso, di cui noi ragioniamo.

Messica-

<sup>(</sup>K) Gomara, Valadès ed altri Autori mettono per primo mese dell' Anno Mesticano quello di Tlacaxipehualiztli, il quale nella nostra tavola è il secondo. Gli Autori della edizione delle Lettere di Cortès fatta in Messico nel 1780., mettono per primo mese quello di Aternoztli, che nella no-stra tavola è il decimosesto. Ma il Motolinia, la cui autorità è di mag-gior peso, mette, come noi, per primo mese l'Atlacahualco, e con lui sentono Torquemada, Betancurt, e Martino di Leon, Domenicano. Per non recar noja a' Leggitori, tralasciamo le gravi ragioni, che abbiamo per oreder vera questa opinione.

Cipactli
Lin. VI. 2 Ebècatli
3 Calli.
4 Cuetzpalini
5 Coatl.
6 Miquiztli.
7 Mazatl.
8 Tochtli.
9 Atl.

11 Ozomatli.
12 Malinalli.
13 Acatl.
14 Ocelotl.
15 Quanhtli.
16 Cozcaquanhtli. (L)
17 Olin tonatiuh.
18 Tecpatl.
19 Quiahuitli.

Benchè i segni, o caratteri, per questi nomi significati, sossero giusta il suddetto ordine per li venti giorni distribuiti, nondimeno nel contargli non si avea riguardo alla divisione de' mesi, nè a quella degli anni, ma a certi periodi di tredici giorni, ( simili a que' di tredici anni nel secolo, ) che scorrevano senza interruzione anche dopo terminato il mese, o l'anno. Il primo giorno del secolo era I Cipactli, il secondo II Ebècatl, o sia vento, il terzo III Calli, o Casa, e così sino al un altro periodo, contando I Ocelotl (Tigre, ) Il Quauhtli ( Aquila, ) &c. fino a compire il mese con VII Xochiel ( fiore, ) e nel mese secondo continuavano contando VIII Cipaceli, IX Ebècatl, ecc. Venti di questi periodi faceano in tredici mesi un ciclo di 260 giorni, ed in tutto quelto tempo non s'iterava lo stesso segno o carattere collo stesso numero. siccome può vedersi nel Calendario, che appresso daremo. Nel primo giorno del mese decimo quarto cominciavasi un altro Ciclo collo stesso ordine di caratteri, e collo stesso numero di periodi del primo. Se l'anno non avesse, oltre a' diciotto mesi, i cinque giorni Nemontemi, o se in questi giorni non si continuassero i periodi, il primo giorno del

<sup>(</sup>L) Cozcaquaubtli è il nome d' un uccello da noi descritto nel libro primo. Il Cav. Boturini mette in luogo d'esso il Temestatt cioè, la pietra da macinar il frumentone, ed il caccao.

secondo anno del secolo sarebbe, siccome nello antecedente, I Cipaceli, e nella stessa maniera l'ultimo giorno di tutti Lis. VI. gli anni sarebbe sempre Xochitl; ma continuandos, siccome in fatti si continuava ne' giorni Nemontemi, il periodo di tredici giorni, quindi i segni o caratteri cangiavano luogo, ed il segno Miquizeli, che in tutti i mesi del primo anno occupava il sesto luogo, occupa il primo nel secondo anno, e per contrario il fegno Cipaceli, che nel primo anno occupato avea il primo luogo, ha il decimosesto nell'anno secondo. Per saper qual debbe esser il segno del primo giorno di qualsivoglia anno, v'è questa regola generale. Ogni anno Tochtli comincia da Cipactli, ogni anno Acatl da Miquiztli, ogni anno Tecpatl da Ozomatli, ed ogni anno Calli da Cozcaquaubili, dando sempre al segno del giorno lo stesso numero dell' anno: Sicche come l' anno I. Tochtli ha per primo giorno I. Cipaceli, così il II. Acael ha II. Miquizeli, il III. Tecpacil ha III. Ozomatli, il IV. Calli ha IV. Cozcaquaubili Oc. (M)

Da ciò, che abbiamo detto, si vede il particolar pregio, in cui era appresso i Messicani il numero tredici. Di tredici anni erano i quattro periodi, di cui componevasi il secolo: di tredici mesi era il lor Ciclo di 260. giorni, e di tredici giorni i periodi, di cui abbiam fatta menzione. La cagione d'una tale stima su, per quanto disse il Dr. Siguenza, l'essere stato questo il numero de' lor Dei maggiori. Poco men pregiato pare essere stato da loro il numero quattro. Come contavano nel lor secolo quattro periodi di tredici anni, così contavano tredici periodi di quattro anni, e ful fine di ciascun di questi periodi faceano delle feste straornarie. Abbiam già altrove rammentato e il digiuno di quattro mesi, ed il Nappapohuallatolli, o sia Udienza generale da farst ogni quattro mest. ... Per

<sup>(</sup>M) Il Cav. Boturini dice, che l' Anno del Coniglio cominciava fempre dal giorno del Coniglio, l' Anno della Canna dal giorno della Canna &c. e non mai da giorni da noi accennati; ma noi dobbiamo prestar maggior fede al Siguenza assai più instruito del Boturini nell' Antichità Messicana. Il sistema di questo Cavaliere è fantastico, e pieno di contraddizioni,

Per ciò che riguarda il governo civile, divideano il mese in quattro periodi di cinque giorni, ed in un giorno sisso di ciascun periodo si faceva la siera, o mercato grande; ma perche ancor nel politico si reggevano per principi di Religione, facevasi questa siera nella Capitale ne giorni del Coniglio, della Canna, del Selce, e della Casa, ch' erano i slor segni savoriti.

1. 1.

ni, e il secolo di 73. periodi di tredici gior-

260. giorni

Non può dubitarsi, che il sistema Messicano, o sia Tol-Giorni teco, intorno alla distribuzion del tempo, quantunque imbrointerca-igliato paja a prima vista, non sia molto bene inteso: onde chiaramente si vede, non essere stato opera d'un Popolo rozzo. Ma ciò ch' è più maraviglioso nel lor computo, e che certamente non parrà verisimile a' Leggitori poco instrutti delle antichità Messicane, è, che conoscendo coloro l'eccesso di poche ore dell' anno Solare sopra il civile, si servirono de' giorni intercalari per agguagliarli; ma con questa differenza rapporto nal metodo stabilito da Giulio Cesare nel Calendario romano che non frammettevano un giorno ogni quattro anni, ma tredici giorni ( servendosi anche per questo del numero tredici, ) ogni cinquanta due anni cil che a regolare il tempo vale lo stesso. Sul terminare il secolo rompevano, come altrove diremo, tutte le stoviglie, temendo che fosse anche per finir con esso la quarta età, il Sole, e il Mondo -tutto, le l'ultima notte facevano la famosa ceremonia del fuoco nuovo. Dappoiche s' erano renduti col nuovo fuoco sicuri, com' essi credevano, d'un nuovo secolo accordato loro dagli Dii, impiegavano i tredici feguenti giorni nel procacciarsi nuove stoviglie, nel farsi nuove vesti, nel racconciare i tempi, e le case, e nel far tutti i preparativi per le grandi feste del secolo nuovo. Questi tredici giorni erano gl' intercalari, segnati nelle lor dipinture con punti turchini: non gli contavano nel secolo già compito, neppur nel seguente, nè continuavano in essi i periodi di giorni, che an-

davano sempre numerando dal primo sino allo ultimo giorno del secolo. Scorsi i giorni intercalari cominciavano il nuovo se- Lib. VI. colo coll' anno I. Tochtli, e col giorno I. Cipaceli, addì 26. del nostro Febbrajo, come sul principio del secolo precedente. Non oserei pubblicare si fatti aneddoti, se non mi fossi afsicurato colla gravissima testimonianza dei Dr. Siguenza, il quale, oltre alla sua grand' erudizione, alla sua critica, ed alla sua sincerità, fu l'uomo che maggior diligenza adoperò per rischiarar questi punti, or consultando i Messicani, e Tezcucani più instruiti, ora studiando le loro Storie, e dipinture.

Il Cav. Boturini afferma, che cento e più anni innanzi l'era volgare del Cristianesimo corressero i Toltechi il lor Calendario, aggiungendo, come noi facciamo, un giorno ogni quattro anni, e che così fu in uso per alcuni secoli, finchè i Messicani stabilirono il metodo già accennato: che la cagione del nuovo metodo fu l'effer concorse in un giorno due feste, l'una mobile di Tezcatlipoca, e l'altra fissa di Huitzilopochtli, e l'aver i Colhui celebrata questa, e tralasciata quella: onde sdegnato Tezcatlipoca predisse, dover finire col tempo la Monarchia di Colhuacan, cessare il culto degli antichi Dei, e restare i Colhui sottomessi al culto d'una sola Divinità non mai veduta, nè intesa, ed al dominio di certi stranieri, che verrebbono: da paesi lontani: che consapevoli di tal predizione i Re di Messico ordinarono, che ogni volta che in uno stesso di due seste concorressero, si celebrasse quel giorno la festa principale, e l'altra il di appresso, e che il giorno solito aggiungersi ogni quattro anni si tralasciasse allora, e poi compito il secolo-s' aggiungessero i tredici giorni ommessi. Ma io non voglio sidarmi di que fto racconto.

Due cose parranno veramente strane nel sistema de' Messicani: l' una il non aver essi regolati i lor mesi pel corso della Luna; l'altra il non trovarsi verun carattere particolare, che un secolo dall' altro distinguesse. Ma quanto alla prima non dubitiamo, i lor mesi astronomici essere stati accomodati a' periodi della luna; perchè sappiamo, essere stato 1 1 1 2

sì ben regolato pel corso del Sole il lor anno, e perciò senz Lib. VI. altro adoperarono lo stesso nome Metztli per significare indifferentemente il Mese, e la Luna. Il mese già da noi menzionato è pure il religioso, di cui servivansi per la celebrazione delle lor feste, e per la divinazione; non già l'astronomico, del quale non altro sappiamo, se non, che su da loro diviso in due tempi, cioè in quello della vigilia, e in quello del sonno della Luna. Parimente siamo persuasi, effere stato da loro adoperato qualche carattere per distinguere un secolo dall' altro, essendo ciò e tanto facile, e tanto necessario; ma non lo abbiamo potuto trovare presso verun Autore.

zione.

La distribuzione de' segni, o caratteri sì de' giorni, co-Divina- me degli anni, serviva a' Messicani pei loro pronostici superstiziosi, predicendo o la buona, o la mala ventura de' bambini dal segno, sotto il quale erano nati, e la felicità o la: sventura de' Maritaggi, delle guerre, e d' ogni altra cosa dal giorno, in cui s' intraprendevano, o s' eleguivano; e per ciò consideravano non solamente il carattere proprio d' ogni giorno, e d'ogni anno, ma ancora il dominante in ogni periodo di giorni, o d'anni; poichè il primo segno o carattere di qualsivoglia periodo, era in tutto esso dominante, De' Mercanti sappiamo, che quando volevano intraprender qualche viaggio, procuravano cominciarlo in qualche giorno del periodo, in cui dominava il segno Coatl (Serpe, ) e con ciò promettevansi buona fortuna nel lor commercio. Quegli, che nascevano sotto il segno Quaubtli (Aquila, ) eran creduti dovere essere schernitori, e mordaci, s' erano maschi; se femmine, loquaci, e sfacciate. Il concorso dell'anno, e del giorno del Coniglio stimavasi il più selice.

Per rappresentare il Mese dipingevano un circolo, o una Figure ruota divisa in venti figure significanti i venti giorni, siccodel seco- me si mostra in quella, che diamo qui, la quale è copia di anno, e una pubblicata dal Valades nella sua Rereorica Cristiana, ed del mese. è l'unica finora pubblicata. Per rappresentar l' Anno dipingevano un' altra ruota divisa in diciotto figure de' diciotto mesi, e spesso dipingevano dentro tal ruota l'immagine della Lu-

na.









na. L' immagine da noi qui aggiunta è stata presa da quella, che ne pubblicò il Gemelli, la quale fu copia d'una di- Lib. VI. pintura antica posseduta dal Dr. Siguenza. (N) Il secolo rappresentavasi in una ruota divisa in cinquanta due figure, o piuttosto in quattro figure tredici volte disegnate. Soleano dipingere una serpe attorno alla ruota aggirata, indicando questa in quattro piegature del suo corpo i quattro venti cardinali, ed i principi de' quattro periodi di tredici anni. La ruota, che noi qui presentiamo, è copia d'altre due, l'una pubblicata dal Valadès, e l'altra dal Gemelli, dentro alla quale abbiamo fatto rappresentare il Sole, come il facevano per lo più i Messicani. Altrove esporremo le sigure di queste ruote per soddisfare alla curiosità de' Leggitori.

Il metodo adoperato da'Messicani nel computare i mesi, gli anni, ed i secoli era, come abbiam già accennato, co- mesi mune a tutte l'altre Nazioni dirozzate d' Anahuac, senza va- Chiapariare in altro, che ne' nomi, e nelle figure. (O) I Chiapanesi, i quali tra i tributari della Corona di Messico erano i più discosti dalla Capitale, usavano in vece dei nomi, e delle figure del Coniglio, della Canna, del Selce, e della Casa, que' di Votan, Lambat. Been, e Chinax, ed in vece de' nomi de'giorni Messicani, que'di venti uomini illustri de'loro Antenati, tra i quali occupavano i quattro suddetti nomi lo stesso luogo, che fra i giorni de' Messicani tenevano i nomi del Coniglio, della Canna, del Selce, e della Casa. I nomi chiapanesi de' venti giorni del mese erano i seguenti:

Storia del Messico Tom. Il.

biamo per maggior chiarezza separate,
(O) Il Cav. Boturini dice, che gl' Indiani della Diocesi di Guaxaca aveano il loro Anno di tredici mesi; ma sara forse stato il loro Anno astro-

nomico, o pure il civile, non già il religioso.

<sup>(</sup>N) Tre copie dell' Anno Messicano sono state pubblicate. La prima quella del Valadès, la seconda quella del Siguenza pubblicata da Gemelli, e la terza quella del Boturini pubblicata in Messico nel 1770. In quella del Siguenza vedesi dentro alla ruota del Secono quella dell' Anno, e in quella del Valadès dentro ad ambedue ruote quella del Mese. Noi le ab-

| I Mox          | III Batz      |
|----------------|---------------|
| 2 Igb          | 12 Enob       |
| 3 VOTAN        | 13 BEEN       |
| 4 Ghanan       | 14 Hix        |
| 5 Abagh        | 1: 15 Tziquin |
| 6 Tox          | 16 Chabin     |
| 7 Monic        | 17 Chis       |
| 8 LAMBAT       | 18 CHINAX     |
| 9 Mòlo, o Mulu | 19 Cabogh     |
| 10 Elah.       | 20 Aghual.    |

Non v'era mese, nel quale non celebrassero i Messicani alcune seste, or sisse e stabilite per un certo giorno del
mese, or mobili, per essere annesse ad alcuni segni, i
quali non corrispondevano agli stessi giorni tutti gli anni. Le principali seste mobili erano a detta del Boturini sedici, tra le quali la quarta era quella del Dio del vino,
e la decimaterza quella del Dio del succo. Per ciò che
riguarda le sisse, diremo quanto più compendiosamente possiamo, quello che basta per dare una compiuta idea della Religione, e del genio superstizioso de' Messicani.

Nel secondo giorno del primo mese sacevano una gran 5. 30. Feste de quattro ti, e col sacrifizio gladiatorio; non sacrificavansi in una volprimi me-ta tutti i fanciulli comperati; ma ad agio andavansi sacrificando nel decorso di que' tre mesi corrispondenti a que' di Marzo ed Aprile, per impetrar da questo Dio la pioggia ne-

cessaria pel frumentone.

Nel primo giorno del secondo mese, il quale nel primo anno del lor secolo corrispondeva alli 18. Marzo, (\*) saceano una sesta solennissima al Dio Xipe, I sacrisizi, che in essa celebravansi, erano de' più crudeli. Conducevano le vittime tirandole pe' capelli insino all' atrio superiore del tem-

pio,

<sup>(\*)</sup> Ogni volta che accenniamo la corrispondenza de' Mesi Messicani a' nostrali, si debbe intendere di que' del primo anno del lor secolo.

pio, e quivi dopo averle fatto morire nel sacrifizio ordinario, le scorticavano, e vestivansi delle lor pelli i Sacerdoti, volen- Lis. VI. do per alcuni giorni far comparsa con quelle sanguinose spoglie. I Padroni de' prigionieri sacrificati doveano digiunare venti giorni, e poi faceano de' gran conviti, ne' quali s' imbandivano le carni delle vittime. Insieme co' prigionieri erano anche facrificati i Ladri d' oro, o d'argento, condannati dalla legge del regno ad un tal supplizio. La circostanza di scorticar le vittime diede a questo mese il nome di Tlacanipehualizili, cioè, Scorticamento d' uomini. In questa festa faceano gli uomini militari parecchi esercizi d'armi, e saggi di guerra, ed i Nobili celebravano con molte canzoni i fatti gloriosi de' loro Antenati. In Tiascalla v' erano de' balli sì de' Nobili, come de' Plebei, vestiti tutti di pelli d' animali, e fregiati d' oro, e d' argento. A cagione di questi balli comuni a tutti gli ordini di persone, davano non meno alla festa, che al mese, il nome di Coailbuitl, o sia Festa Generale.

Nel mese terzo, il quale cominciava addì 7. Aprile, si celebrava la seconda festa di Tlaloc col sacrifizio d'alcuni fanciulli. Le pelli delle vittime sacrificate a Xipe nel mese precedente erano portate protessionalmente ad un tempio chiamato Jopico, ch'era dentro il recinto del tempio maggiore, e deposte in una spelonca, che v'era. In questo stesso mese i Xochimanqui, cioè quei che commerciavano in siori, celebravano la sesta della lor Dea Coatlicue, e le presentavano mazzetti di siori curiosamente composti. Prima che si facesse questa obblazione, a niuno era lecito odorare que siori. Tutte le notti di questo mese vegghiavano i Ministri de' tempi, e per ciò saceano de' grandi suochi: onde ebbe il

mese il nome di Tozoztonli, o piccola vigilia.

Il quarto mese era appellato Hueitozoztli, o vigilia grande; perciocchè non vegliavano in esso, come nell'antecedente, solamente i Sacerdoti; ma eziandio la Nobiltà, e la Plebe. Cavavansi sangue dalle orecchie, dalle palpebre, dal naso, dalla lingua, dalle braccia, e dalle coscie, per espiar le colpe con tutti i lor sensi commesse, e mettevano

I 2 nelle

nelle loro porte delle foglie di ghiaggiuolo tinte di sangue. Lib. VI.non ad altro fine, per quanto può credersi, che per fare ostentazione della lor penitenza. Così si preparavano alla festa della Dea Centeotl, la quale celebravano con sacrifizi di vittime umane, e d'animali, massimamente di quaglie, e con varj faggi di guerra, che faceano innanzi al tempio di questa Dea. Le fanciulle portavano al tempio delle pannocchie di frumentone, e dopo averle offerte a quella rea divinità, le riportavano a' granai, acciocchè queste pannocchie santisicate preservassero tutto il grano da qualsivoglia insetto pernicioso. Questo mese cominciava addi 27. Aprile.

\$, 31. Festa grande del Dio poca.

Il quinto mese, il quale principiava addi 17. Maggio; era quasi tutto festivo. La prima festa, una delle quattro principali de' Messicani, era quella che facevano al lor gran del Dio Tezcatlipoca. Dieci giorni innanzi vestivasi un Sacerdote dello stesso abito, e ornavasi delle stesse insegne di quel Dio, ed usciva del tempio con un mazzetto di siori in mano, ed un flautino d'argilla, che rendeva un suono troppo acuto. Rivolta la faccia prima verso Levante, e poi verso gli altri tre venti cardinali, sonava fortemente il flautino. ed indi prendendo con un dito dalla terra un poco di polvere, la portava alla bocca, e la inghiottiva. Nel sentire il suon del flautino tutti s'inginocchiavano. I delinquenti inessi in uno straordinario terrore, e costernazione, pregavano con lagrime quel Dio d'accordar loro il perdon de' lor falli, e di non permettere ch' essi fossero agli uomini scoperti. Gli uomini di guerra gli addimandavano coraggio, e forza contra i nemici della Nazione, gran vittorie, e copia di prigionieri per li sacrifizi, e tutto il resto del Popolo, facendo quella stessa ceremonia di prendere, e di mangiar la polvere, implorava con amaro pianto la clemenza degli Dii. Il suon del slautino replicavasi nella stessa maniera tutti que' giorni precedenti alla festa. Un giorno avanti portavano i Signori un nuovo abito all'idolo, il qual gli mettevano subito i Sacerdoti, e guardavano il vecchio come reliquia in qualche arca del tempio, fregiavan l'idolo di particolari insegne d'oro, e di penne vaghe,

ghe, e levavano la portiera, che copriva sempre l'uscio del Santuario, acciocche fosse da tutti i circostanti veduta, ed ado. Lib. VI. rata quella immagine del loro Dio. Venuto il giorno della festa concorreva il Popolo nell' atrio inferior del tempio. Alcuni Sacerdoti tinti di nero, e vestiti dello stesso abito dell' Idolo, lo portavano giù sopra una lettiga, la quale i giovani, e le vergini del tempio cignevano di corde grosse composte di molte filze di frumentone abbrustolito, e mettevano all'Idolo una di queste filze al collo, ed una ghirlanda sul capo. Questa corda, simbolo della siccità, che coloro procuravano schivare, era appellata Toxcatl, il qual nome si diede ancora al mese per cagione d'una tal ceremonia. Tutti i giovani, e le vergini del tempio, siccome i magnati della Corte, portavano fimili filze al collo, e nelle mani. Quindi ordinavasi una processione per l'atrio inferiore del tempio, dov'erano sparsi fiori, ed erbe odorifere: due Sacerdoti incensavano l'idolo, che altri portavano sulle loro spalle. Frattanto il Popolo tenevasi inginocchione, percotendosi il dorso con grosse corde, ed annodate. Terminata la processione, e con essa ancor la disciplina, riportavano l'idolo al suo altare, e facevangli copiose obblazioni d'oro, di gemme, di fiori, di penne, d'animali, e di vivande, le quali preparavano le vergini, ed altre donne, che per voto particolare andavano quel giorno a servire al tempio. Queste vivande erano portate in processione dalle stesse vergini, condotte da un Sacerdote riguardevole vestito d'un abito stravagante, ed indi le portavano i giovani alle abitazioni de' Sacerdoti, a cui erano destinate.

Facevasi poi il facrifizio della vittima rappresentante il Dio Tezcatlipoca. Questa era un giovane il più gentile, e ben fatto di tutti i prigionieri. Sceglievanlo un anno innanzi, ed in tutto questo tempo andava vestito dell'abito di cotal Idolo: girava liberamente per la Città, ma scortato ognora da una buona guardia, e da tutti era adorato, qual immagine viva di quella suprema Divinità. Venti giorni innanzi la sesta questo giovane sposava quattro donzelle belle, e ne' cinque giorni precedenti la sesta gli saceano lauti pranzi, e gli accor-

davano tutti i piaceri della vita. Nel giorno della festa con-Lis. VI.ducevanlo con grande accompagnamento al tempio di Tezcatlipoca; ma prima d'arrivare, licenziavano le sue mogli. Accompagnava l'Idolo nella processione, e venuta l'ora del sacrifizio, distendevanlo nell'altare; ed il Sommo Sacerdote gli apriva con gran riverenza il petto, e gli strappava il cuore. Il cadavero di lui non era, come quelli delle altre vittime, gettato giù per le scale; ma portato in braccio da' Sacerdoti, ed appiè del tempio decapitato: la testa di lui era infilzata nel Tzompantli, dov'erano i teschi delle vittime sacrificate a Tezcatlipoca, e le gambe, e le braccia cotte, e condite erano imbandire nelle tavole de' Signori. Dopo il sacrifizio si faceva un gran ballo de'giovani Collegiali, e de' Nobili, che intervenivano alla festa. Sul tramontar del Sole faceano le vergini del tempio una nuova obblazione di pane impastato con mele. Questo pane, con non so che altre cose, si metteva innanzi all'altare di Tezcatlipoca, ed era destinato per premio de'giovani, che nel corso, che faceano per le scale del tempio, restavano vincitori, i quali erano ancora ricompensati con una veste, e celebrati non men da Sacerdoti, che dal Popolo spettatore. Ponevasi fine alla festa col licenziare da'. seminari i giovani, e le vergini, ch' erano ormai in età proporzionata al maritaggio. I giovani che restavano, gli schernivano con motti satirici, e burleschi, e lor tiravano de gruppi di giunchi, e d'altre erbe, lor rinfacciando l'abbandonare il servizio degli Dii per li piaceri del matrimonio: il che era a lor permesso da Sacerdoti, come uno ssogo dell' età giovanile.

Nel medesimo quinto mese si celebrava la prima sesta Festa di Huitzilopochtli. Fabbricavano i Sacerdoti una statua di grande di questo Dio della statura regolar d'un uomo. Faceanle la Huitzilocarne della massa del Tzobualli, certa semenza commestibile, e le ossa del legno Mizquitl, o sia acacia: vestivanla di tele di cotone, e di maguei, e d'un mantello di piuma: le mettevano sulla testa un piccolo parasole di carta fregiato di vaghe penne, e sopra esso un coltellino insanguinato di pie-

tra

tra focaja, sul petto una lamina d'oro, e nella veste di lui vedevansi parecchie figure rappresentanti ossa di morti, Lib. VI. e l'immagine d'un uomo sbranato: nel che significar pretendevano o la possanza di questo Dio nelle battaglie, o la terribile vendetta, che, secondo la lor mitología, egli prese di quelli, che cospirarono contro l'onore, e la vita di sua Madre. Mettevano questa statua in una lettiga fabbricata sopra quattro serpi di legno, la quale portavano quattro principali Uffiziali dell'esercito Messicano dal luogo, dove le statua si formava, insino all'altare, dove si collocava. Parecchi giovani formando un cerchio, ed unendosi insieme per mezzo di certe frecce, che prendevano colle mani, gli uni pel manico, e gli altri per la punta, portavano dinanzi alla lettiga una pezza di carta lunga più di quindici pertiche, nella quale erano verisimilmente dipinte l'azioni gloriose di quella rea Divinità, che andavano cantando al suono degli strumenti musicali.

Venuto il giorno della festa si faceva la mattina un gran facrifizio di quaglie, le quali, strappare loro le teste, gettavano poi appiè dell'altare. Il primo a fare un tal sacrifizio era il Re, indi i Sacerdoti, e finalmente il Popolo. Di sì gran moltitudine di quaglie una parte condivasi per le mense del Re, e de'Sacerdoti, ed il resto si riserbava per un altro tempo. Tutti quelli, che intervenivano alla felta, portavano incensieri d' argilla, e certa quantità di bitume giudaico, per bruciare, ed incensar con esso il lor Dio, e tutte le brace, che vi si adoperavano, si mettevano poi in un gran caldano da loro appellato Tlexictli. Per cagione di cotal ceremonia chiamavano questa festa, L' incensamento di Huitzilopochtli. Seguiva immediatamente il ballo delle vergini, e de' Sacerdoti. Le vergini portavano il viso tinto, le braccia fregiate di penne rosse, nella testa ghirlande fatte di filze di frumentone abbrustolito, e nelle mani certe canne fesse con banderuole di cotone, o di carta. I Sacerdoti portavano la faccia tinta di nero, la fronte armata di rotelline di carta, e le labbra imbrattate di mele: coprivansi le

parti naturali con carta, ed avea ognuno in mano uno scet-Lib. VI-tro, nella cui estremità v'era un siore satto di penne, e sopra esso un groppo parimente di penne. Sull' orlo del caldano ballavano due uomini portando addosso certe gabbie di pino. I Sacerdoti nel decorso del ballo toccavano di quando in quando la terra coll' estremità degli scettri in sembianza d'appoggiarsi ad essi. Tutte queste ceremonie aveano la lor particolare significazione, ed il ballo a cagione della festa, in cui sacevasi, s'appellava Toxcachocholla. In un altro luogo separato ballavano i Cortigiani, e gli uomini militari. Gli strumenti musicali, che in altri balli occupavano il centro, in questo tenevansi suori, e nascosti, in maniera che

sentendosi il suono, non fossero veduti i Musici.

Un anno innanzi sceglievasi, insieme colla vittima di Tezcatlipoca, il prigioniere, che dovea essere sacrificato ad Huitzilopochtli, al quale davano il nome d' Inteocale, che vale, Savio Signor del Cielo. Tutti e due giravano insieme tutto l'anno; ma con questa disferenza, che adoravano la vittima di Tezcatlipoca, non già quella di Huitzilopochtli. Venuto il giorno della festa vestivano il prigioniere d'un abito curioso di carta dipinta, e mettevangli sul capo una mitra fatta di penne d'aquila con un pennacchio nell'apice. Sul dorso portava una piccola rete, e sopra essa un sacchetto, ed in tal abito mischiavasi nel ballo de' Cortigiani. Era il più singolare di questo prigioniere, che quantunque dovesse quel giorno morire, era ciò non ostante in sua balla l'ora del sacrifizio. Dove gli piaceva, si presentava a' Sacerdoti, nelle cui braccia, non già nell'altare, gli rompeva il facrificatore il petto, e gli strappava il cuore. Terminato il sacrifizio cominciavano i Sacerdoti un gran ballo, che dutava tutto il resto della giornata con alcuni intervalli, che faceano per replicar l'incensamento. In questa medesima festa faceano i Sacerdoti un leggier taglio nel petto, e nel ventre a tutti i bambini d'entrambi i sessi nati da un anno innanzi. Questo era il segno, ovvero carattere, con cui la Nazione Messicana si riconosceva spezialmente consacrata al culto del lor Dio

Dio Protettore; e questa è ancor la ragione, che ebbero parecchi Autori per credere stabilito tra i Messicani il rito Lib. VI della Circoncisione. (P) Ma se sorse l'usarono i Jucatanesi ed i Totonachi, non già i Messicani, nè alcun' altra Nazione dell'Imperio.

Storia del Messico Tom. II. K

(P) Il P. Acosta dice, che " i Messicani sacrificavano ne' lor fanciulli e l' ", orecchie e il membro genitale, nel che in qualche maniera contrassace ", vano la circoncisione de' Giudei ", Ma se questo Autore parla de' veri Messicani, cioè de' discendenti degli antichi Aztechi, che fondarono la Città di Messico, la cui Storia scriviamo, egli è assolutamente fasso; poichè dopo la più diligente ricerca non si potè trovar fra loro il menomo vestigio di cotal rito. Se parla de' Totonachi, i quali per essere stati sudditi de' Re di Messico, sono da parecchi Autori appellati Messicani, è ve-

to, che a' fanciulli facevano un tal taglio.

Il sozzo e mordace Autore della opera intitolata, Recherches philosophiques sur les Americains adotta il racconto del P. Acosta, e sa un lungo discorso sulla origine della Circoncissone, la qual crede essere stata inventata dagli Egizi, o dagli Etiopi, per preservarsi, secondo che e' dice, da vermi, che vengono negl'incirconcisi della zona corrida. Asserma, che dagli Egizi la impararono gli Ebrei, e che non essendo sul principio altro che un rimedio sissico, su poscia dal fanatismo innalzata ad essere una ceremonia religiosa. Vuol davvantaggio farci credere, che il caldo della zona torrida sia la cagione di cotal malattia, e che per liberarsene adoperas-fero sa Circoncisione i Messicani, ed altre Nazioni dell'America. Ma tra-fasciando la falsità de' suoi principi, la sua mancanza di rispetto a' libri santi, e la sua diligenza nel minuzzare qualunque soggetto, che abbia qualche affinità co' piaceri osceni, per ridurmi a ciò che appartiene alla mia storia, protesto, non essersi mai trovato ne fra i Messicani, ne fra le Nazioni ad essi sottoposte verun vestigio della circoncisione, eccetto fra i Totonachi, nè aver io mai avuta contezza di cotal malattìa di vermi in que' paesi, benchè tutti situati sotto la zona torrida, visitando spesso per più di tredici anni ogni sorte d'ammalati. Oltrechè se il caldo è la cagione di cotal malattia, più comune dovrebbe esser questa nel paese natio di quell' Autore, che ne' paesi mediterranei del Messico, mentre in questi è assai più temperato il caldo. Nè minor fu l'abbaglio del Sig. Maller, citato dallo stesfo Autore, il quale nella sua Diatriba sulla Circoncissone, inserta nella Enciclopedia, per non aver intese l'espressioni d'Acosta, credette, che a tutti i bambini Messicani tagliavano assatto l'orecchie, eil membro genitale: onde maravigliato addimanda, se mai potrebbono restar molti vivi dopo sì crudele operazione. Ma s'io credessi ciò, che credette il Sig. Maller, addimanderei piuttosto, come mai v'erano Messicani al Mondo? Acciocche dunque niuno più inciampi in leggendo gli antichi Storici Spagnuoli dell' America, bifogna fapere, che dov' essi dicono, che i Messicani, o altre Nazioni sacrificavano la lingua, le orecchie, o altro membro del corpo, non altro pretendono significare, se non che coloro si facevano qualche incisione in quei membri, e se ne cavavano sangue,

8. e 9.

Lib. VI. lebrava la terza festa di Tlaloc. Infrascavano curiosamente il tempio con giunchi del lago di Citlaltepec. I Sacerdoti, Feste de' che andavano a prenderli, faceano impunemente nella strada mesi 6.7. parecchie ostilità contro i viandanti, in cui s'imbattevano, spogliandogli di quanto portavano fino a lasciarli qualche volta affatto ignudi, e percotendoli, se faceano qualche resistenza. Era tal l'impunità di que' Sacerdoti divenuti affassini, che non solamente spogliavano i Plebei; ma levavano ancora i tributi reali a' Riscotitori, se in essi a caso s'abbattevano, non potendo nè i particolari dar querela contro loro, nè il Re gastigarli per sì fatti eccessi. Nel giorno della festa mangiavano tutti certa polenta appellata da loro Etzalli, onde prese il mese il nome di Etzalqualizili. Portavano al tempio una gran quantità di carta dipinta, e di ragia elastica, e con essa ungevano e la carta, e le gote degl' Idoli. Dopo sì ridicola ceremonia sacrificavano parecchi prigionieri vestiti nello stesso abito di Tlaloc, e de' suoi compagni, e per compir la loro crudeltà, portavansi in barche i Sacerdoti accompagnati da un gran Popolo ad un luogo del lago, dove era già un vortice, ed ivi facrificavano a' lor Dei due fanciulli d'entrambi i sessi annegandoli, e con essi ancora i cuori de' prigionieri sacrificati in quella festa, per impetrar dagli Dii la pioggia necessaria a' lor campi. In questa medesima occasione privavano del sacerdozio i Ministri del tempio, che nel decorso di quell' anno erano stati negligenti nel lor ministero, o pure erano stati colti in qualche grave delitto, non meritevole peraltro di pena capitale, e punivanli con un gastigo somigliante alla burla, che fanno i Marinai a que' naviganti, che la prima volta passano la linea; ma più grave, mentre dalle replicate immersioni nell'acqua restavano sì malconci, ch'era d'uopo portarli alle lor case per curarli.

Nel mese sesto, che cominciava addi 6. Giugno, si ce-

Nel mese settimo, il quale cominciava addì 26. Giugno, si celebrava la festa di Huintocibuatl, Dea del sale. Un giorno innanzi alla festa v'era un gran ballo di donne, le quali ballavano in cerchio appigliatesi a certe corde di diversi fiori,

e con ghirlande d'affenzio in testa. Nel centro del cerchio v'era una donna prigioniere vestita nello stesso abito dell' Ido-Lie. VI. lo di quella Dea. Accompagnavano il ballo col canto, e nell' uno, e nell'altro erano precedute da due Sacerdoti vecchi, ed autorevoli. Continuava il ballo tutta la notte, e la mattina seguente cominciava quello de' Sacerdoti, e durava tutto il di interrompendosi qualche volta co' sacrisizi de' prigioni. I Sacerdoti ballavano decentemente vestiti, e portando in mano que' bei siori gialli, che i Messicani appellarono Cempoalxochitl, e parecchi Europei Garofani d' Indie. Sul tramontar del Sole si faceva il sacrisizio della donna prigioniere, e terminava la festa con gran conviti.

Tutto questo mese era di grandi allegrezze per li Messicani. In esso vestivansi de' migliori abiti, che aveano erano frequenti i balli, ed i diporti ne' giardini: le poeste, che cantavano, erano tutte d'amori, o d'altri argomenti piacevoli. I Plebei andavano a caccia a' monti, ed i Nobili faceano esercizi di guerra or nella campagna, or nel lago sopra barche. Queste allegrezze della Nobiltà diedero a questo mese il nome di Tecuilbuiti, sesta de' Signori, o di Tecuilbuitontii, sesta piccola de' Signori, per esser veramente

piccola a paragone di quella del seguente mese.

Nel mese ottavo, il quale cominciava addì 16. Luglio, faceano una solenne sesta alla Dea Centeotl sotto il nome di Xilonen; poichè, come già abbiamo accennato altrove, le mutavano il nome giusta lo stato del frumentone. In questa sesta la chiamavano Xilonen; perchè la pannocchia di frumentone, quando è ancor tenero il grano, s'appella Xilotl. Durava la sesta otto giorni, ne' quali era quasi continuo il ballo nel tempio di quella Dea. Il Re, ed i Signori davano in tali giorni da mangiare, e da bere al Popolo. Mettevasi questo in sile nell'atrio inferior del tempio, ed ivi gli si porgeva la Chiampinolli, ch' era certa bevanda delle più usuali fra loro, i Tamalli, cioè certe paste di frumentone satte a soggia di raviuoli, ed altre vivande, di cui altrove avelleremo. Faceansi de' presenti a' Sacerdoti, ed i Signori inviz

invitavansi vicendevolmente a pranzo, e presentavansi dell' Lib. VI. oro, dell'argento, delle penne vaghe, e degli animali rari. Cantavano i fatti gloriofi di loro Antenati, e vantavano la nobiltà, e l'antichità delle lor case. Sul tramontar del Sole, dopo finito il pranzo del Popolo, facevano i Sacerdoti illor ballo, il quale durava quattro ore, e per ciò v'era una grande illuminazione nel tempio. L'ultimo giorno era il ballo de' Nobili, e de' Militari, fra i quali ballava ancora una donna prigioniera, che rappresentava quella Dea, e dopo il ballo era sacrificata insieme con altri prigioni. Così la festa, come il mese aveano il nome di Hueirecuilbuiel, cioè, La gran festa de Signori.

> Nel mese nono, il cui principio era alli 5. Agosto, celebravase la seconda sesta di Huitzilopochtli, nella quale oltre alle ceremonie ordinarie, fregiavano di fiori tutti gl'Idoli, non solamente quelli, che erano venerati ne tempi, ma eziandio quelli, che aveano per divozion particolare nelle lor case: onde appellossi il mese Tlanochimaco. La notte precedente la festa impiegavasi nel preparar le vivande, che il di seguente mangiavano con sommo giubilo. I Nobili d'ambedue i sessi ballavano messe le braccia degli uni sulle spalle degli altri. Questo ballo, il quale durava sino alla sera, terminava col facrifizio d'alcuni prigioni. Parimente con sacrifizi celebravasi in questo mese la festa di Jacateuctli, Dio del Commercio.

33.

Nel mese decimo, che cominciava alli 25. Agosto, si 5. 34. faceva la festa di Xiuhteuctli, Dio del fuoco. Nel mese Festede' antecedente portavano dal bosco i Sacerdoti un grand'albero, mesi 10. e siccavanlo nell'atrio inferiore del tempio. Il giorno innanzi alla festa lo spogliavano de' rami, e della scorza, e l' ornavano di carta dipinta, e d'allora innanzi era riverito, come l'immagine di Xiuhteuctli. I Padroni de prigionieri, che doveansi sacrificare in questa festa, si tignevano d'ocra tutto il corpo per contrassare in qualche maniera il color del fuoco, e vestivansi de'migliori abiti. Portavansi al tempio accompagnati da' lor prigioni, ed ivi passavano ballando, e can-

tando con essi tutta la notte. Venuto il giorno della festa, e l'ora del facrifizio, legavano i piedi, e le mani alle vit-Lib. VI. time, e spargevano a loro nel viso della polvere del Jauheli (\*), acciocche appassito con essa il senso, fosse per loro men doloroso il tormento. Indi cominciavano il ballo ognuno colla sua vittima addosso, e ad una ad una le andavano gettando in un gran fuoco acceso nell'atrio, ed indi tosto le tiravano con uncini di legno per compiere il sacrifizio nell'altare, e nel modo ordinario. I Messicani davano a questo mese il nome di Xocobuetzi esprimente la maturità de'. frutti. I Tlascallesi chiamavano il nono mese Miccailhuitl, o sia Festa de' morti; perchè in esso facevano delle obblazioni per le anime de lor defunti, e il decimo mese Hueimiccailbuitl, cioè, Festa grande de' morti; perciocchè in esso portavano bruno, e faceano pianto per la morte de' loro Antenati.

Cinque giorni prima di cominciar l'undecimo mese, il cui principio era addì 14. Settembre, cessavano tutte le sesse. Gli otto primi giorni del mese v'era ballo, ma senza musica, nè canto, reggendosi ognuno ne'suoi movimenti a proprio capriccio. Dopo scorso tal tempo vestivano una prigioniera nello stesso abito di Teteoinan, o sia la Madre degli Dei, la cui sesta celebravano, e accompagnavanta molte donne, massimamente le levatrici, le quali quattro giorni continui cercavano di divertirla, e sollazzarla. Venuto poi il di principale della sesta conducevano questa donna all'atrio superiore del tempio di quella Dea, dove la sacrissicavano; non già nel modo ordinario, nè sull'altare comune, dove sacrissicavansi l'altre vittime; ma decapitavanta sulle spalle d'un'altra donna, e poi la scorticavano, la cui pelle porta-

v.a.

<sup>(\*)</sup> Il Jaubtli è una pianta, il cui fusto e lungo un cubito, le foglie somi-glianti a quelle del Salcio, ma dentate, i siori gialli, e la radice sottile. Così i fiori, come l'altre parti della pianta, hanno lo stesso odore e sapore dell' Anice. E'assai utile per la Medicina, ed i Medici Messicani l'adoperavano contro parecchie malattie; ma servivansi ancora d'essa per alcuni usi superstiziosi.

va un giovane con grande accompagnamento a presentare all'
Lib. VI. Idolo di Huitzilopochtli in memoria dell' inumano sacrifizio,
che secero i loro Antenati della Principessa di Colhuasan;
ma prima di presentarla, sacrificavano nel modo comune quattro prigionieri per significare, com' è da credersi, i quattro
Xochimilchi sacrificati nel tempo della lor cattività in Colhuacan. In questo mese si faceva la rassegna delle truppe,
e s'arrolavano i giovani, che si destinavano al mestier dell'
armi, i quali nell'avvenire doveano andare alla guerra, qualora sosse d'uopo. Tutti e Nobili, e Plebei spazzavano i
tempi, ond'ebbe questo mese il nome d'Ochpaniztli, che
vale, Spazzamento. Nettavansi, e racconciavansi le strade, e
riparavansi gli acquidotti, e le case, nelle quali opere intere

venivano de'riti superstiziosi. Nel dodecimo mese, il quale cominciava alli 4. Ottobre, celebravasi la festa dell' Arrivo degli Dei, e ciò vuol dire il nome Teotleco, che davano e al mese, ed alla festa. Il di 16 di questo mese messicano infrascavano tutti i tempi, ed i cantoni delle strade della Città. Il di 18 cominciavano ad arrivare gli Dei, secondochè eglino dicevano, e il primo era il gran Dio Tezcatlipoca. Distendevano avanti alla porta del Santuario di questo Dio una stuoja di palma, e vi spargevano della farina di frumentone. Il Sommo Sacerdote stava in veglia tutta la notte antecedente, e andava spesso a guardar la stuoja, e tosto che riconosceva delle pedate sulla farina, stampate senz'altro da qualche Sacerdote ingannatore, cominciava a gridare, E gid arrivato il nostro gran Dio. Tutti gli altri Sacerdori con gran Popolo si portavano ad adorarlo, ed a celebrare il suo arrivo con inni, e con balli, che duravano il resto della notte. Nei due giorni seguenti venivano successivamente altri Dii, e nel giorno ventesimo ed ultimo del mese, poichè credevansi arrivati tutti, ballavano attorno ad un gran fuoco molti giovani travestiti in parecchie forme di mostri, e frattanto andavano gettando de' prigionieri nel fuoco, dove morivano consumati in olocausto. Sul tramontar del Sole faceano lauti pranzi,

ne'

ne'quali beevano più del folito, credendo che il vino, con cui empievano i lor ventri, servir dovesse per lavare i piediLib. VI. de'lor Dei, A cotali eccessi arrivò la barbara superstizione di que' Popoli! Non era men superstiziosa la ceremonia, che facevano ne' fanciulli per preservarli dal male, che temevano da uno de'lor Dii, attaccando con trementina molte penne alle loro spalle, alle braccia, ed alle gambe.

Nel decimoterzo mele, che cominciava alli 24 Ottobre, celebravasi la quarta festa degli Dii dell' acqua, e de' monti. Il nome Tepeilbuitl, con cui appellavasi questo mese, non altro significa, che la Festa de' monti. Facevano certi monticelli di carta, su' quali ponevano alcune serpicelle di legno, o di radici d'alberi, e certi Idoletti, o fantocci, appellati Ebecatotontin, coperti di certa pasta. Mettevano gli uni, e gli altri sugli altari, ed adoravangli come immagini degli Dei de' monti, lor cantavano degl' inni, e loro offerivano copal, e vivande. I Prigionieri, che si sacrificavano in questa festa, erano cinque, un uomo, e quattro donne, ed a ciascuno si metteva un nome particolare, allusivo senz' altro a qualche mistero, che noi ignoriamo. Vestivangli di carta dipinta, ed imbrattata di ragia elastica, e portavangli sopra lettiche in processione, la qual terminata gli facrificavan nel modo ordinario.

Nel decimoquarto mese, che cominciava alli 13 No- 5. 35. vembre, si faceva la festa di Mixcoatl, Dea della caccia. Feste de Precedevano quattro giorni di digiuno rigoroso, e generale, cinque con essusion di sangue, ne' quali si facevano frecce e dardi ultimi per fornimento delle armerie, e certe faettuzze, le quali insieme con legna di pino, ed alcune vivande, mettevano su' sepolcri de' lor parenti, e passato un giorno le bruciavano. Terminato il digiuno uscivano i Messicani, ed i Tlatelolchi ad una caccia generale in una delle montagne circonvicine, e tutti gli animali che si pigliavano, si portavan con somma allegrezza a Messico, dov' erano a Mixcoatl sacrificati. L' istesso Re interveniva, non che al sacrifizio, ma ancor alla caccia. Diedero a questo mese il nome di

Due-

Quecholli; perchè in questo tempo compariva sulle rive del Lib. VI. lago Messicano quel vago uccello, che presso loro aveva

cotal nome, e da molti chiamasi Fiammingo.

Nel decimoquinto mese, il cui principio era' alli 3 Decembre, si celebrava la terza e principal festa di Huitzilopochtli, e del suo fratello, nella quale pare che il Demonio, (il quale Scimia di Dio appellasi da qualche Santo Padre, ) pretendesse contrassare in qualche maniera gli augusti misteri della Religion Cristiana. Il primo giorno del mese fabbricavano i Sacerdoti due statue di que' due Dii di parecchie semenze impastate con sangue di fanciulli sacrificati, e mettevano ad esse in luogo d'ossa de'legni d'acacia. Collocavanle nell'altar principale del tempio, e tutta quella notte stavano in veglia i Sacerdoti. Il di seguente benedice vano le statue, ed insieme un poco d'acqua, la quale se guardava nel tempio, per ispruzzar con essa la faccia al nuovo Re di Messico, ed al General delle armi dopo la loro elezione; ma il Generale, oltre di essere spruzzato, dovea berla. Tosto che colla benedizione restavano consacrate le statue: cominciava il ballo d'ambedue i sessi, il quale in tutto quel mese durava tre, o quattro ore ogni giorno. Tutro questo mese v'era grand'effusion di sangue, ed i quattro giorni precedenti la festa digiunavano i Padroni de' prigionie ri, che doveano sacrificarsi, i quali erano per tempo scelti, e portavano i corpi dipinti di varj colori. La mattina del di ventesimo, in cui si celebrava la festa, saceano una grande, e solenne processione. Precedeva un Sacerdote portando innalzata nelle mani una serpe di legno, che appellavano Expamitl, ed era la insegna degli Dei della guerra, e un altro portando uno stendardo di quelli, che usavano ne' loro eferciti. Dietro a loro veniva un altro Sacerdote, che portava la statua del Dio Painalton, Vicario di Huitzilopochtli. Indi venivano le vittime, dopo gli altri Sacerdoti, e finalmente il Popolo. Incamminavasi la processione dal tempio maggiore alla contrada di Teotlachco, dove si fermavano per sacrificar due prigioni di guerra, ed alcuni schiavi compoltepec, donde ritornavano alla Gittà, e dopo aver girateLib. VI.

altre contrade, ritornavano al tempio.

In questo viaggio di nove, o dieci miglia consumavano la maggior parte del giorno, ed in tutti i luoghi, dove si fermavano, sacrificavano quaglie, e forse anche alcuni prigionieri. Quando arrivavano al tempio, mettevano la statua di Painalton, e lo stendardo sull'altare di Huitzilopochtli: il Re incensava le statue di semenze, e poi s'ordinava un'altra processione d'intorno al tempio, la quale sinira fi facrificavano i prigionieri, e gli schiavi, che restavano. Questi sacrifizi si facevano sul terminare il di. Quella notte vegliavano i Sacerdoti, e la mattina seguente portavano la statua di pasta di Huitzilopochtli ad una gran sala, che era nel recinto del tempio, e quivi alla presenza solamente del Re, di quattro Sacerdoti primarj, e di quattro Superiori de' Seminari, il Sacerdote Quetzalcoatl, ch'era il capo de' Tlamacazqui, o Penitenti, tirava un dardo alla statua, con cui la passava da banda a banda. Dicevano allora, ch'era già morto il lor Dio. Uno de' primari Sacerdoti cavava il cuore alla statua, e davalo a mangiare al Re. Il corpo dividevasi in due parti: l'una si dava a' Tlatelolchi, e l'altra restava per li Messicani. Questa tornava a dividersi in quattro parti per li quattro quartieri della Città, e ciascuna d'esse in tante minutissime particelle, quanti erano gli uomini del quartiere. Questa cerimonia esprimevano colla voce Teocualo, che vale, l'effer Dio mangiato. Le donne non affaggiavano questa sacra pasta, forse perchè a loro non apparteneva il mestier dell'armi. Non sappiamo, se facessero lo stesso uso della statua di Tlacahuepan. Davano a questo mese i Messicani il nome di Panquerzalizeli, che significa, l'inalberare lo stendardo, per quello che portavano nella suddetta processione. In questo mese s'occupavano nel rinnovare i termini, e nel riparar le siepi de'lor campi.

Nel mese decimosesto, che principiava alli 23 Decembre, si faceva la quinta, ed ultima sesta degli Dei dell' Storia del Messico Tom. II.

acqua, e de monti. Preparavansi ad essa colle lor solite Lis. VI. austerità, e con obblazioni di copal, e d' altre ragie aromatiche. Faceano per voto certe figurine de' monti, che consacravano a quegli Dei, e certi idoletti di pasta di varie semenze commestibilit, a' quali dopo averli adorati, aprivano il petto, e cavavano il cuore con una spola, e poi tagliavan. loro la testa, contraffacendo i riti de'sacrifizj. Il corpo si divideva da ogni capo di famiglia tra i fuoi dimettici , acciocchè mangiandolo preservar si potessero da cerre malattie, alle quali esposti credevano coloro, ch' erano negligenti nel culto di que Numi. Bruciavano gli abiti, che aveano messi agl' Idoletti, e serbavano scrupulosamente le ceneri nei loro oratorj, siccome pure i vasi, ne' quali gli aveano sabbricati. Oltre a questi riti soliti farsi nelle case, faceano nel tempio alcuni sacrifizi di vittime umane. I quattro giorni precedenti. la festa v'era un rigoroso digiuno accompagnato d'effusion di sangue. Chiamavano questo mele Atemozili, che vale, scendimento dell'acqua, per la cagione, che appresso diremo. (9)

Nel mese decimosettimo, che cominciava addi 12. Gennajo, si celebrava la festa della Dea Ilamateuctii. Sceglievano una prigioniera, che la rappresentasse, e vestivanla dell'abito del suo Idolo. Faceanla ballar sola in sul tuono, che le cantavano alcuni vecchi Sacerdoti, e permettevanle il rattristarsi per la imminente morte, laddove nelle altre vittime si stimava un segno cattivo. Nel giorno della festa sul tramontar del sole i Sacerdoti fregiati delle insegne di vari Dei la sacrificavano nel modo ordinario, tagliavanle poi la testa, e pigliandola in mano uno de Sacerdoti, cominciava un ballo, nel quale era seguito dagli altri. I Sacerdoti faceano una corfa per le scale del tempio in questa sesta, e il di seguente

<sup>(</sup>Q) Martino di Leone, Domenicano, vuole che Atemoztli significhi, l'Altare degli Dii; ma il nome dell'altare è Teomomoztli, non già Atemoztli. Il Cav. Boturini pretende, che tal nome sia sincopa d'Ateomomoztli; ma sì satte sincopi non erano in uso presso i Messicani, oltrechè la sigura di questo mese, ch' è quella dell'acqua traversata su' gradi d' un edifizio, esprime nettamente so scendimento dell'acqua significato per la voce Atemoztli.

si divertiva il Popolaccio in un giuoco non dissimile a' Lupercali de' Romani; poichès correndo per le strade battevano Lib. VI. con sacchetti pieni di fieno tutte quante le donne, che incontravano. Nello stesso mese si celebrava la festa di Mictlanteuctli, Dio dell' Inferno, col sacrifizio notturno d' un prigioniere, e la seconda festa di Jacateuctli, Dio de Mercanti. Il nome Tititl, che davano a questo mese, significa lo stri-

gnimento, che per tal tempo cagiona il freddo: (R)

Nel decimottavo ed ultimo mese, che cominciava addì 1. Febbrajo, si saceva la seconda festa al Dio del suoco. Nel di 10. di questo mese usciva tutta la gioventu messicana alla caccia, così di fiere ne' boschi, come d'uccelli nel lago. Il di 16. si smorzava il fuoco del tempio, e delle case, e cavavano il nuovo innanzi all'idolo di quel Dio, il quale fregiavano per questa festa di vaghe penne, e di gemme. I Cacciatori presentavano tutta la lor cacciagione a Sacerdoti, della quale una parte: s' offeriva in olocausto a' lor Dii, e l'altra si sacrificava, e poi si cuoceva, e si condiva per la Nobiltà, e per li Sacerdoti. Le donne faceano obblazioni di Tamalli, i quali si distribuivano fra i Cacciatori. Una delle ceremonie di questa festa era: quella di forar gli orecchi a tutti i fanciulli dell'uno, e dell'altro sesso, per mettervi poi degli orecchini. Ma il più singolar di cotal sesta era il non far verun sacrifizio di vittima umana:

Celebravasi altresi in questo mese la seconda festa della: Madre degli Dei, intorno alla quale niente sappiamo, fuorchè la ridicola ceremonia di levar per gli orecchi in aria i fanciulli, credendo, che così dovessero divenir più alti di statura. Per ciò che riguarda il nome Izcalli, che davano a questo mese, nulla possiamo affermare. (S)

Dopo compiuti nel di 20 Febbrajo i diciotto mesi dell' K 2

(S) Izcalli vuol diret, Ecco la casa. L' interpretazioni di Torquemada, e di Leone son troppo violente.

<sup>(</sup>R) Il Domenicano Leone dice, che Tititl significa, Nostro ventre; ma tutti quelli, che intendono il Messicano, sanno, che tal nome sarebbe un

Anno messicano, cominciavano addi 21 i cinque giorni Ne-Lis. VI. montemi, ne' quali non si celebrava veruna sesta, nè s'intraprendeva verun affare, o lite; perchè si stimavano infausti. Il bambino poi, che in qualcuno di questi giorni nasceva, s' era maschio, avea il nome di Nemoquicheli, uomo inutile: se femmina, quello di Nencihuatl, Donna inutile.

Le feste, che annualmente si celebravano, erano più solenni nel Teoxibuitl, o Anno divino, quali erano tutti gli anni, che aveano per carattere il Coniglio. Erano allora più numerosi i sacrifizi, più abbondanti l'obblazioni, e più solenni i balli, massimamente in Tlascalla, in Huezotzinco, ed in Cholulla: Parimente era maggior la folennità delle lor feste nel principio d'ogni periodo di tredici anni, cioè ne-

gli anni I Coniglio, I Canna, I Selce, e I Cafa.

Ma la più gran festa e la più celebre non solamente presso i Festa se- Messicani, ma eziandio presso tutte le Nazioni di quell' Imperio, o ad esso, vicine, era quella che si faceva ogni cinquanta due anni-L' ultima notte del lor Secolo smorzavano il suoco di tutti i tempi, e delle case, e rompevano i vasi, le pignatte, e tutti gli altri stovigli: preparandosi così per la fine del mondo, che temevano potere avvenire sul termine di ciascun secolo. Uscivano del tempio, e della Gittà i Sacerdoti vestiti di vari abiti, ed insegne de' lor Dei, ed accompagnati da immensa folla di Popolo s'incamminavano verso il monte Huixachtla, presso alla Città d'Iztapalapan, più di sei miglia discosto dalla Capitale. Regolavano in maniera il lor viaggio colla offervazion delle stelle, che potessero arrivare un poco prima della mezza notte a quel monte, nella cui cima doveva farsi il nuovo suoco. Frattanto restava il Popolo in una gran sollecitudine, sperando da un canto assicurare al Mondo col nuovo fuoco un nuovo fecolo, e temendo dall' altro canto la total rovina del mondo, se il suoco per divina disposizione non si fosse acceso. Coprivano il viso alle donne gravide i lor mariti con foglie di maguei, e racchiudevanle ne' granai; perchè temevano, che esse convertite in fiere gli divorassero. Similmente coprivano il viso a' fanciulli,

e non li lasciavano dormire, perche non sossero in sorci trasformati. Gli altri, che non erano andati co' Sacerdoti, Lis. VI. falivano in su' terrazzi per osservar quindi l' esito di quella gran ceremonia. L' impiego di cavare il fuoco in questa occasione toccava privativamente ad un Sacerdote di Copolco una delle contrade della Città. Gli strumenti erano, come altrove diremo, due legni, e il luogo, dove si cavava, era il petto di qualche prode prigioniere, che sacrificavano. Subito che era acceso il suoco, tutti ad una voce gridavano per l'allegrezza: faceasi nello stesso monte un gran fuoco, acciocche fosse da lonrano veduro, e bruciavano in esso la vittima già sacrificata. Tutti a gara andavano a pigliar di quel fuoco facro, per portarlo colla maggior celerità alle lor case. I Sacerdoti portavanlo al tempio maggior di Messico, donde si provvedevano tutti gli abitatori di quella Capitale. Ne' tredici giorni seguenti la rinnovazion del fuoco, i quali erano gl' intercalari, che si frammettevano tra l'uno, e l' altro secolo, per aggiustar l' anno al corso solare, s'occupavano nell' accomodare, ed imbiancar gli edifizi tanto i pubblici, quanto i privati, e nel procacciarsi nuove stoviglie, e nuove vesti: sicche tutto fosse, o almeno sembrasse nuovo ful principio del nuovo secolo. Il primo di di quell' anno, e di quel secolo, il quale, come abbiamo già accennato, era alli 26 Febbrajo, a niuno era lecito assaggiare l'acqua fino al mezzo giorno. Nell' ora stessa cominciavano i sacrifizj, il cui numero era corrispondente alla grandezza della sesta. Risonavano da per tutto le voci di giubilo, e le scambievoli congratulazioni pel nuovo secolo accordato dal Cielo. Le illuminazioni di queste prime notti erano sorprendenti: le gale, i conviti, i balli, ed i giuochi pubblici erano i più solenni. Tra gli altri facevasi fra un immenso concorso di Popolo, e fra le più singolari dimostrazioni di giubilo, il giuoco de' Volatori, che altrove descriveremo: nel quale erano quattro i volatori, e tredici i giri, che ciascuno faceva nel suo volo, per significare i quattro periodi di tredici anni, di cui era il secolo composto. Quanfiglj.

Quanto finora abbiamo narrato intorno alle feste de' LIB. VI Messicani mostra, assai chiaramente il lor carattere superstizioso; ma ciò scorgerassi davvantaggio nel ragguaglio, che siamo per fare, de'riti da loro offervati nella nascita di lor-

figliuoli, ne' lor maritaggi, e ne' lor funerali. Tosto che usciva alla luce qualche fanciullo, la Leva-

Ritinel-seppellita la secondina, il lavava dicendogli queste parole, la nasci-Ricevati l'acqua; poiche è tua Madre la Dea Chalchinheueje. ta de' lor Questo hagno ti scancelli le macchie, che porti dal ventre di tua Madre, ti netti il cuore, e ti dia buona, e perfetta vita. Indi rivolgendo a quella Dea la fua preghiera, le addimandava con simili parole la medesima grazia, e prendendo un'altra volta l'acqua colla destra, sossiavala, e con. essa inumidiva la bocca, il capo, ed il petto del fanciullo, e bagnandogli poi tutto il corpo, diceva, Il Dio invisibile scenda sopra quest' acqua, e ti netti d'ogni peccato, e d'ogni sozzura, e ti liberi dalla cattiva fortuna, e rivolgendosi al fanciullo, parlavagli così; Fanciullo vezzoso, gli Dei Ometeuctli; ed Omecibuatl, ti crearono nel luogo più alto del Cielo per mandarti, al mondo; ma accorgiti, che la vita, che cominci, è malinconica, dolorosa, e piena di disagi, e di miserie: ne potrai mangiare il pane senz'affaticarti; Iddio ti ajuti nelle molte avversità, che t'aspettano, e finiva cotal ceremonia congratulandosi co' genitori, e co' parenti del fanciullo. Se questi era figliuolo del Re, o di qualche gran Signore, si portavano al Padre i suoi principali sudditi a congratularsi con lui, e ad augurare una gran felicità al bambino. (T)

<sup>(</sup>T) In Guatemala ed in altre Provincie circonvicine si celebrava la nascita de' figli con maggior solennità e superstizione. Tosto che il figlio nasceva, si sacrificava un gallinaccio. Il bagno si saceva in qualche sontana o fiume, dove faceano obblazioni di copal, e facrifizi di papagalli. La corda umbilicale si tagliava sopra una pannocchia di frumentone, e con un coltello nuovo: il quale immediatamente si gettava nel fiume. Seminavano il grano di quella pannocchia, e badavano con fomma diligen-

Fatto questo primo bagno si consultavano gl' Indovini sulla fortuna del fanciullo, e però erano affatto informatiLib, VI. del giorno, e dell'ora della sua nascita. Consideravano questi la qualità del segno proprio di quel giorno, e del segno dominante in quel periodo di tredici giorni, e se era nato a mezza notte, riscontravano i due segni, cioè quello del giorno che finiva, e quello dell'altro che cominciava. Avendo fatte le loro offervazioni, dichiaravano la buona, o la cattiva ventura del bambino. Se essa era cattiva, e se era infausto il quinto giorno dopo il natale, nel quale s'usava fare il secondo bagno o lavamento, si prorogava una tal ceremonia ad un altro giorno più favorevole. Per questo secondo bagno, ch' era il più solenne, invitavano tutti i parenti ed amici, ed alcuni ragazzi, e se erano benestanti, faceano de lauri pranzi, e presentavano delle vesti a tutti gl' invitati. Se il Padre del fanciullo era uomo militare, preparava per questa ceremonia un piccolo arco, quattro saettuzze, ed un abitino della medesima fatta di quello, che portar dovea, quando fosse adulto. Se era Contadino, o Artigiano, preparava alcuni strumenti propri della sua arte, e proporzionati al corpo del bambino. Se era fanciulla, le apprestavano un abitino convenevole al suo sesso, un piccolo suso, e qualche altro strumentino da tessere. Accendevano un gran numero di fiaccole, e la Levatrice prendendo il bambino, lo portava per tutto il cortile della casa, e lo collocava sopra un mucchio di foglie di ghiaggiuolo, presso ad un catino d'acqua apparecchiato nel mezzo del cortile, e quivi spogliandolo gli diceva: Mio figliuolo, gli Dei Omereuceli, ed Omecinuarl Signori del Cielo ti hanno mandato a questo tristo, e calamitoso mondo. Ricevi quest' acqua, che dovrà darti la vita, e dopo averli inumidita la bocca, il capo, ed il petto con formole somiglianti a quelle del primo bagno, gli bagnava tut-

Of

za ad esso, come ad una cosa sacra. La raccolta, che di questo grano saceano, era in tre parti divisa: una davano all' Indovino, d' una altra saceano la pappa al fanciullo, ed il resto si guardava, acciochè lo stesso bambino il seminasse, quando sosse in età di poterlo sare.

to il corpo, e stropicciandogli ciascuno de' membri, diceva: Lab. VI Dove sei cattiva fortuna? In qual membro ti sei nascosta? Va lontano da questo bambino. Ciò detto alzava il fanciullo, per offerirlo agli Dei, pregandoli di fregiarlo d'ogni virtù. La prima preghiera si faceva a que' due Dei, la seconda alla Dea dell'acqua, la terza a tutti gli Dei, e la quarta al Sole, ed alla Terra. Voi, Sole, diceva, Padre di tutti i viventi, e voi Terra, nostra Madre accogliete questo bambino, e qual figliuolo vostro proteggetelo: e poichè nacque per la guerra, ( s' era militare il Padre di lui, ) muoja pure in essa difendendo l'onor degli Dei, acciocche goder possa nel Cielo delle delizie apparecchiate a tutti quegli uomini prodi, che per sì buona causa sacrificano la loro vita. Mettevagli poi nelle manine gli strumenti di quell'arte, che dovea esercitare, con una preghiera indirizzata al Dio Protettore della medesima. Gli strumenti dell'arte militare si seppellivano in qualche campo, dove sospettavasi che dovesse il fanciullo combattere nell'avvenire, e gli strumenti donneschi nella stefsa casa sotto il metlati, o sia pietra da macinar il frumencone. In questa medesima occasione si faceva ancora, se crediamo al Cav. Boturini, la ceremonia di passare il fanciullo quattro volte pel fuoco.

Prima di metter gli strumenti dell'arte nelle manine del fanciullo, pregava la Levatrice i ragazzi invitati d'imporgli nome, e coloro gli mettevano quello, che da' Padri del bambino era stato loro suggerito. Vestivalo poi la Levatrice, e mettevalo nel cozolli, o culla, pregando Joalticitl, Dea delle culle, di scaldarle, e guardarlo nel suo seno, e Joal-

teuctli, Dio della notte, di farlo dormire.

Il nome, che s'imponeva a'fanciulli, si prendeva alle volte dal segno del giorno, in cui era nato, (ciò ch'era più in uso presso i Miztechi,) come Nahuixochitl, o IV Fiore, Macuilcoatl, o V Serpe, ed Omecalli, o sia II Casa. Altre volte si prendeva dalle circostanze intervenute nella nascita, siccome ad uno de'quattro capi, che reggevano la Repubblica di Tlascalla, allorchè arrivarono gli Spagnuoli, diedero il nome

nome di Citlalpopoca, cioè Stella fumante; perciocchè nacque nel tempo, in cui vedevasi una Cometa nel Cielo. A colui Lib. VI. che nasceva nel giorno della rinnovazione del suoco, mettevano il nome di Molpilli, se era maschio; se semmina, quello di Xiuhnenetl, alludendo nell'uno, e nell'altro alle circostanze della sesta. A' maschi davano per lo più nomi d'animali, e di fiori alle semmine; nel che è da credersi, che avessero riguardo ed a' sogni de' Genitori, ed a' consigli degl' Indovini. Il nome, che si metteva a' fanciulli, era un solo per lo più; ma essi poscia solevano acquistare colle loro azioni un sopranome, siccome a Motezuma I. diedero per cagione della sua prodezza i sopranomi d'Ilbuicamina, e di Tlacaele.

Terminate le ceremonie religiose del bagno si facevano i conviti, ne' quali procuravano farsi onore secondo le lor facoltà. In cotali allegrezze era permesso il bere più del solito, purchè si contenesse entro la casa lo sconcerto della ubbriachezza. Le fiaccole si tenevano accese sino a consumarsi, e s'aveva una gran cura di mantenere il suoco tutti i quattro dì, che passavano tra il primo, ed il secondo bagno, essendo pertuasi, che se mai venisse a mancare, mancherebbe pure la felicità al bambino. Queste allegrezze si replicavano, quando spoppavano il fanciullo, ciò che facevasi per lo più a' tre anni. (U)

Per ciò che riguarda i maritaggi de' Messicani, benchè in essi, siccome in tutte le loro cose, vi sosse della super-Riti Nustizione, nulla però v'interveniva, che ossender potesse l'one-ziali. stà. Era severamente vietato, secondo che altrove diremo, non men per le leggi di Messico, che per quelle di Michuacan, ogni maritaggio tra persone congiunte nel primo grado o di consanguinità, o d'assinità, suorchè tra i cognati, (V)

Storia del Messico Tom. II. M I Ge-

(V) Nel lib. 4. tit. 2, del terzo Concilio Provincial di Messico si suppo-

<sup>(</sup>U) In Guatemala si faceano ancora delle allegrezze, allorchè il fanciullo cominciava ad andare, e per sette anni continui si celebrava l'anniverfario della sua nascita.

I Genitori erano quelli, che trattavano il matrimonio, e Lib. VI. mon s' eseguiva mai senza il loro consenso. Quando il figliuolo arrivava ad una età capace di sostener le cariche dello Stato, la quale negli uomini era da' venti a' ventidue anni, e nelle donne a' diciassette, o diciotto, cercavano una moglie a lui convenevole, e proporzionata; ma prima d'intraprenderlo, consultavano gl'indovini, e questi avendo considerati il giorno della nascita del giovane, e quello della donzella, che volevan dargli, decidevano della felicità, ovi vero infelicità del maritaggio. Se per la combinazione de' fegni dichiaravano infautta l'alleanza, fi lasciava quella donzella, e se ne cercava un'altra. Se all'incontro pronosticavano felicità, si domandava la donzella a' suoi genitori per mezzo di certe donne da loro appellate Cibuatlangue, o sollecitatrici, ch' erano le più attempate ed autorevoli del parentado del giovane. Queste andavano per la prima volta a mezza notte alla casa della Donzella, portavano un presente a' suoi genitori, e addimandavanla con un discorso umile e discreto. Questa prima domanda era, secondo l'usanza di quella Nazione, infallibilmente ributtata, quantunque vantaggiolo fosse il maritaggio a'genitori della Donzella, e loro piacesse assai, adducendo per tal rifiuto alcune ragioni apparenti. Passati alcuni giorni tornavano quelle donne a far la stessa domanda, adoperando preghiere, e ragioni per ottener ciò che volevano, dando contezza della qualità, e de' beni del giovane, e di ciò che era per dare in dote alla Donzel-

ne, che i Gentili di quel nuovo Mondo s'ammogliassero colle lor sorelle; ma bisogna sapere, che il zelo di quei Padri non si ristrigneva alle Nazioni dell'Imperio Messicano, fra le quali non erano tollerati si fatti matrimoni; ma stendevasi pure ai barbari Cicimechi, ai Panuchesi, ed ad altre Nazioni più fregolate nei costumi. Non v'e dubbio, che il Concilio parlava di quei barbari, che per quel tempo (nell'anno 1585.) s'andavano riducendo al Cristianesimo, non già dei Messicani, e dell'altre Nazioni ad essi sottoposte, le quali molti anni avanti il Concilio s'erano già affatto ridotte. Oltrechè nell'intervallo di quattro anni, che vi su tra la conquista degli Spagnuoli, e la pubblicazione del Vangelo, s'introdussero in quelle Nazioni parecchi abusi non mai tollerati sotto i loro Re, siccome restificarono gli Apostolici Religiosi, che s'impiegarono nella loro conversione.

la, e informandosi ancora di quello, che la Donzella portar potrebbe. Questa volta rispondevano i genitori, che primaLib. VI. di risolvere era d'uopo consultar i parenti, e indagar la volontà della figlia. Quelle donne non tornavano più, mentre gli stessi genitori mandavano la risposta decisiva per mezzo d'altre donne del lor parentado.

Ottenutane finalmente una risposta favorevole, e prefisso il giorno delle nozze, dopo avere i genitori esortata la lor figliuola alla fedeltà, ed alla ubbidienza al suo Marito, e ad una tal condotta di vita, che: facesse onore alla sua famiglia, conducevanla con grand'accompagnamento, e mufica alla casa del suocero, e s'era nobile, portavanla in una lettiga. Lo Sposo, ed i Suoceri la ricevevano nella porta della casa con quattro siaccole da quattro donne portate. Nell' arrivare s' incensavano, vicendevolmente gli Sposi. Lo Sposo prendendola: per la mano l'introduceva nella fala o stanza, che: aveano; apparecchiata, per le: nozze. Mettevansi: tutti e due a sedere in una nuova e curiosa stuoja, che v'era nel mezzo della stanza , es presso al suoco, che tenevavo acceso. Allora un Sacerdote: annodava una punta dell'. Huepilli, o camicia della Sposa con un'altra del Tilmatli,, o mantello dello Sposo, ed in questa ceremonia faceano essenzialmente consistere il contratto matrimoniale. Faceva poi la moglie sette giri attorno al fuoco, e ritornata alla sua stuoja offeriva: insieme: coli suo: marito- del copal: ai: loro. Dii, e: presentavansi: scambievolmente: dei doni Seguiva poi il pranzo. Gli Sposi mangiavano nella stuoja dandosi vicendevolmente i: bocconis, e gl'invitati nei loro luoghi . Quando gl'invitati s' erano riscaldati col vino, il quale in sì fatte occasioni beevasi in abbondanza, usciyano a ballar al córtile, restando gii sposi in quella stanza, donde in quei quattro giorni non uscivano mai, fuorche per li bisogni della natura, e per andare: a: mezza: notte: all'Oratorio: ad. incensar: gl'Idoli, ed a sar: loro obblazioni di commestibili. Passavano quei quattro giorni in preghiera, e digiuno, vestiti d'abiti nuovi, e fregiati di certe insegne degli Dii di lor divozione, senza mai in-M 2 nol-

noltrarsi a qualche azione men decente, mentre inevitabil Lis. VI. credevano il gastigo del Cielo. I lor letti in quelle notti erano due stuoje nuove di giunco coperte di piccoli lenzuoli, con certe penne nel mezzo, ed una gemma Chalchibuitl. Nei quattro angoli del letto mettevano delle canne verdi, e delle spine di maguei, acciocchè con esse si cavassero sangue dalla lingua, e dagli orecchi in onor degli Dii. Gli stessi Sacerdoti erano quelli, che aggiustavano i letti per santificare il matrimonio; ma ignoriamo il misterio della gemma, delle canne, e delle penne. Infino alla quarta notte non si consumava il matrimonio, persuadendosi che sosse per essere infausto, qualora s'anticipasse la consumazione. La mattina seguente si bagnavano, e si vestivano abiti nuovi, e gli invitati ornavan loro le teste di penne bianche, e le mani, ed i piedi di penne rosse. Conchiudevasi la funzione col presentar vesti agl'invitati secondo le facoltà degli Sposi, e lo stesso giorno si portavano al tempio le stuoje, i lenzuoli, le canne, ed i commestibili presentati agl' Idoli.

Ciò che abbiamo detto intorno ai matrimonj dei Mefficani non era sì universale in tutto l'Imperio, che in alcune Provincie non intervenisse qualche singolarità. In Ichcatlan chi voleva tor moglie si presentava ai Sacerdoti, e questi lo conducevano in sul tempio, dove innanzi all'Idolo, che ivi s'adorava, gli tagliavano una parte dei capelli, e poi additandolo al Popolo cominciavano a dire gridando: Questi vuol ammogliarsi. Indi saceablo scendere, e prendere la prima donna libera, che gli capitava, come se essa appunto sosse quella, che il Cielo gli destinava. Quella donna, che nol voleva per marito, schivava di accostarsi allora al tempio, e di mettersi così nella necessità di sposarlo: onde questo maritaggio non era singolare, suorchè nel modo di cercar la

moglie.

Agli Otomiti era permesso prima d'ammogliarsi l'abuso di qualunque donna libera. Quando qualcuno d'essi s'ammogliava, se la prima not te trovava nella moglie qualche cosa, che gli dispiacesse, poteva nel giorno seguente ripudiar: la la; ma se in quel giorno si mostrava contento d'averla, non potea più lasciarla. Ratificato così il contratto si ritiravano Lib. VL gli Sposi a far penitenza dei passati missatti per venti, o trenta giorni, astenendosi in quel tempo da molti piaceri dei sensi, cavandosi sangue, e bagnandosi spesso.

Tra i Miztechi oltre alla ceremonia d'annodar agli Sposi l'estremità delle vesti, lor tagliavano una parte dei capelli, ed il Marito per un poco portava addosso la moglie.

La Poligamia era permessa nell'Imperio Messicano. I Re, ed i Signori avevano moltissime mogli; ma è da credersi, che soltanto colle principali osservassero tutte quelle ceremonie, contentandosi rapporto alle altre del rito essenziale dell'annodamento delle vesti.

I Teologi ed i Canonisti Spagnuoli, che passarono a Messico immediatamente dopo la conquista, come quegli, che instruiti non erano dei costumi di quei Popoli, mossero dei dubbi sui loro matrimoni; ma avendo poscia imparate le loro lingue, e diligentemente disaminato questo, ed altri oggetti importanti, riconobbero tali matrimoni per veri le legittimi. Il Pontefice Paolo III. ed i Concilj Provinciali di Messico ordinarono giusta i Sacri Canoni, e l'uso della Chiesa, che tutti quelli, che abbracciar volessero il Cristianesimo ritenuta la prima moglie, che avessero sposata, lasciassero tutte l'altre.

Finalmente essendo stati tanto superstiziosi i Messicani s. 39. in tutte le loro azioni, se stessi superarono nei riti funerali. Riti fu-Tosto che qualcuno veniva a morire, si chiamavano certi Maestri di ceremonie funebri, i quali erano per lo più uomini attempati. Questi avendo tagliati molti pezzi di carta, d'essi vestivano il cadavero, e prendendo un bicchier d'acqua gliene spargevano sul capo dicendo, che quella era l'acqua adoperata in tempo della lor vita. Indi vestivanlo d' un abito corrispondente alla sua condizione, alle sue facoltà, ed alle circostanze della sua morte. Se il morto era stato un uomo di guerra, mettevangli l'abito di Huitzilopochtli; se Mercante, quello di Jacateuctli; se Artigiano, quello del Dio Pro-

Protettore della sua arte, o mestiero. Colui che moriva.

Lib. VI. annegato, era vestito dell'abito di Tlaloc: colui ch'era giustiziato per adultero, di quello di Tlazolteoti, e l'ubbriaco di quello di Tezcatzoncati Dio del vino. Sicchè portavano, come dice bene il Gomara, più vesti dopo morte, che quando eran vivio.

Mettevangli poi tra gli abiti un boccale d'acqua, che dovea servir ad essi pel viaggio all'altro Mondo, e davangli successivamente parecchi, pezzi di carta, accennando l'uso di ciascuno... Nel consegnargli il primo dicevano al morto: Cons questo passerete senza: pericolo, tra i due monti, che scambievolmente, si battono. Nel secondo dicevano: Con questo camminerete senza impaccio per la strada difesa dalla gran serpe. Nel terzo: Con questo, andrete sicuro, pel luogo, dov' è il. Coccodrillo Xochitonal. Il quarto era: un salvocondotto per gli otto deserti, il quinto per gli otto colli, ed il sesto per passar senza; lesione: pel: vento, acuto; poichè: singevano. doversi passare: un luogo, appellato. Itzehecajan:,, dove, tirava. ung vento, shi gagliardo, che levava: i, fassi, e: shi acuto, che tagliava, come un coltello: onde bruciavano tutti gli abiti, che avea portati in vita, le sue armi, ed alcune masserizie, acciocchè il caldo di questo suoco gli difendesse dal freddo di quel terribil vento...

Una: delle principali, e più: ridicolose ceremonie eraquella d'ammazzare un Techichi, quadrupedo dimestico, come abbiam già detto, simile ai nostri cagnuoli, acciocchè
accompagnasse il desunto nel viaggio all'altro Mondo. Attaccavangli un cordone al collo, credendo ciò necessario per
passare il prosondo siume di Chiuhnahuapan, o sia delle nove acque. Seppellivano il Techichi, o pure il bruciavano
insieme col cadavero del suo padrone giusta il genere di
morte, con cui questi avea finito. Frattanto che i Maestri
di ceremonie accendevano il suoco, in cui dovea bruciarsi il
cadavero, gli altri Sacerdoti cantavano in tuono lugubre.
Dopo averlo bruciato raccoglievano in una pignatta tutte le
ceneri, e tra esse mettevano una gemma di poco, o di mol-

to valore secondo la possibiltà del desunto, la quale dicevano dovergli servire in vece di cuore nell'altro mondo Lib. VI. Questa pignatta seppellivano in una sossa prosonda, e per quattro giorni saceano sopra essa obblazioni di pane, e di vino.

Questi erano i riti funerali della gente ordinaria; ma nelle esequie dei Re, ed a proporzione in quelle dei Signori, e delle persone d'alto rango, intervenivano alcune particolarità degne di rammemorarsi. Quando il Re si ammalava, dice il Gomara, si metteva una maschera all'Idolo di Huitzilopochtli, ed un'altra a quello di Tezcarlipoca, e non gli si levava, finchè il Re non fosse morto, o guarito; ma egli è certo, come abbiam detto altrove, che l'idolo di Huitzilopochtli avea maisempre due maschere, non che una. Subito che il Re di Messico veniva a morire, si pubblicava con grande apparato la sua morte, ed erano avvisati, perchè intervenissero al sunerale, tutti i Signori, tanto quelli che trovavansi alla Corte, quanto quelli che erano nei luoghi poco da essa discosti. Frattanto metrevano il Real cadavero sopra stuoje belle e curiose, e gli faceano compagnia i suoi dimestici. Nel quarto, o quinto giorno, allorchè erano già arrivati i Signori portando seco vesti ricche belle penne, e schiavi da presentare per la solennità dell' esequie, vestivano il cadavero di quindici, e più abiti finissimi di cotone di vari colori, fregiavanlo d'oro, d' argento, e di gemme, sospendevangli dal labbro inferiore uno smeraldo, che dovea servirgli per cuore, coprivangli il viso con una maschera, e sopra gli abiti gli mettevano le insegne del Dio, nel cui tempio, o atrio si doveano seppellire le ceneri. Tagliavangli una parte della chioma, ed insieme con un'altra, che gli aveano ragliata nella sua infanzia, la guardavano in una cassetta per perpetuare, com'eglino dicevano, la memoria del defunto. Sulla cassetta mertevano il ritratto dello stesso defunto fatto di legno, ovvero di pietra. Indi ammazzavano lo schiavo suo Cappellano, che avea la cura del suo Oratorio, e di tutto ciò che apparteneva al

culto privato dei suoi Dei, acciocchè nell'altro Mondo ser-

Lis. VI. vir gli potesse nel medesimo impiego.

Facevasi poi la procession funebre portando il Real cadavero accompagnato dai parenti, da tutta la Nobiltà, e dalle mogli del Defunto, le quali col pianto e con altre sì fatte dimostrazioni significavano il lor cordoglio. La Nobiltà portava un grande stendardo di carta, e le armi ed insegne Reali. I Sacerdoti andavano cantando senza veruno strumento musicale. Sull'arrivare all'atrio inferior del Tempio uscivano i Sommi Sacerdoti coi lor ministri ad incontrare il Real cadavero, e senza indugio il ponevano sulla pira, che nello stesso atrio era già apparecchiata, di legna odorifere, e ragiose con una gran quantità di copal, e d'altri aromati. Mentre ardeva il Real cadavero con tutti i suoi abiti, armi, ed insegne, andavano sacrificando appiè delle scale del tempio un buon numero di schiavi così di quei del defunto, come di quelli, che aveano presentati i Signori. Tra gli schiavi erano ancora sacrificati alcuni Uomini irregolari e mostruosi, di quelli che nei Reali palazzi avea egli per suo diletto ragunati, acciocchè gli dessero pur piacere nell' altro mondo, e per la medesima cagione sacrificar solevano alcune delle sue mogli. (X) Il numero delle vittime era proporzionato alla grandezza del funerale, ed erano tante, che qualche volta, secondo che affermano alcuni Storici, arrivarono a dugento. Non mancava fra tanti facrificati il Techichi; poichè si persuadevano che senza una tal guida non si potrebbe riuscire in alcuni pericolosi sentieri, che v' erano nel cammino all'altro mondo.

Il di seguente raccoglievano le ceneri, ed i denti che

re-

<sup>(</sup>X) Il P. Acosta dice, (lib. 5. cap. 8.) che nell'esequie dei Signori erano sacrificati tutti quelli, che erano della lor casa. Ma questo è assolutamente salso, ed assatto incredibile; poichè se ciò sosse stato, sarebbe in poco tempo finita la Nobiltà Messicana. Non c'è memoria nella Storia Messicana, che sia mai stato sacrificato nella morte del Re di Messico alcuno dei suoi fratelli, come vuol questo Autore. Come è possibile, che venissero a tal crudeltà i Messicani, dovendo eleggere tra i fratelli del desunto Re il suo successore giusta la legge del regno?

gli aveano messo nel labbro, e tutto insieme era guardato Lib. VIA dentro la cassetta, dove aveano messi i capelli, e riponevano la cassetta nel luogo pel suo sepolcro destinato. Nei quattro seguenti giorni faceano sul sepolcro obblazioni di commestibili: nel quinto sacrificavano alcuni schiavi, ed altri nel
ventesimo, nel quarantesimo, nel sessantesimo, e nell'ottantesimo giorno. D'allora innanzi non si sacrificavano più vittime umane, ma ogni anno si celebrava un anniversario con
sacrifizi di conigli, di farsalle, di quaglie, e d'altri uccelli,
e con obblazioni di pane, di vino, di copal, di siori, e di
certe cannelle piene di materie aromatiche, ch'essi appellavano Acajetl. Questo anniversario celebravasi per quattro
anni.

I cadaveri erano per lo più bruciati; soltanto si seppellivan interi quelli di coloro, che morivano annegati, o d' idropisìa, e di non so che altra infermità; ma ignoriamo

la cagione d'una tal differenza.

Non v'era luogo determinato per la sepoltura. Molti I sepolfaceano seppellir le loro ceneri presso a qualche tempio, o crialtare, altri nei lor campi, ed altri in quei luoghi sacri dei
monti, dove solevano farsi dei sacrisizi. Le ceneri dei Re,
e d'altri Signori si riponevano per lo più nelle torri dei tempi, (Y) massimamente in quelle del tempio maggiore. Presso a Teotihuacan, dove erano molti tempi, v'erano ancora
innumerabili sepolcri. I sepolcri di quelli, i cui cadaveri
seppellivansi interi, erano, secondo che ne testissica il Conquistatore anonimo, che gli vide, delle sosse prosonde acconciate con pietra e calcina, dentro alle quali mettevano a sedere i cadaveri sopra icpalli, o seggie basse cogli strumenti
della loro arte, o prosessione. Se il sepolcro era di qualche
uomo militare, vi mettevano uno scudo, ed una spada; se

Storia del Messico Tom. II.

<sup>(</sup>Y) Il Solìs nella sua Storia della Conquista di Messico afferma, che le ceneri dei Re si riponevano in Chapoltepec; ma questo è falso, ed opposto alla deposizione del Cortès, il cui panegirico egli scrisse, di Bernal Diaz, e d'altri testimonj oculati.

Lib. VI. certo vaso naturale, di cui poi ragioneremo. In quelli dei ricchi ponevano dell'oro, e dei giojelli, ed a tutti provvedevano di commestibili pel lungo viaggio, che aveano a sare. Gli Spagnuoli conquistatori consapevoli dell'oro, che contenevano i sepoleri dei Signori Messicani, ne scavarono alcuni, e vi trovarono somme considerabili di quel prezioso metallo. Cortès dice nelle sue lettere, che in un'entrata ch'egli sece nella Capitale, altorchè era dal suo esercito assediata, i suoi Soldati trovarono mille e cinquecento Cassediato, (\*) cioè, dugento quaranta oncie d'oro in un sepolero, che v'era nella torre d'un tempio. Il Conquistatore anonimo sa testimonianza, d'essersi egli trovato nella scavazione d'un altro sepolero, dal quale cavarono tre mila Cassedianos incirca.

I sepolcri degli antichi Cicimechi erano le spelonche dei monti; ma poichè si dirozzarono, adottarono tanto in questa, quanto in altre cose i riti, ed i costumi degli Acolhui,

i quali erano quasi gli stessi di quei dei Messicani.

I Miztechi ritennero in parte l'usanza antica dei Gicimechi; ma in alcune cose furono singolari. Quando si ammalava qualcuno dei lor Signori, si facevano delle preghiere, dei voti, e dei sacrifizi per la salute di lui. Se guariva, si faceano grandi allegrezze. Se moriva, continuavano a parlar di lui, come se sosse ancor vivo, e conducevano innanzi al cadavero uno dei suoi schiavi, vestivanlo degli abiti del suo Signore, mettevangli una maschera sul viso, e tutto quel di gli rendevano tutti gli onori, che render già solevano al Desunto. A mezza notte portavano quattro Sacerdoti il cadavero per seppellirlo in un bosco, o in qualche spelonca, particolarmente in quella, dove credevano, che sosse la porta del paradiso, e nel ritornare sacrificavano lo schiavo, ed insieme cogli ornamenti della sua

<sup>(\*)</sup> Gli Orefici Spagnuoli d'vidono la libbra d'oro in due marchi, o in fedici oncie, o in cento Castellanos: onde un'oncia ha  $6\frac{1}{4}$  Castellanos.

efimera autorità, lo mettevano in una fossa; ma senza coprirlo di terra.

Ogni anno facevano una festa in onor dell'ultimo lor Signore, nella quale si celebrava la nascita di lui, non già

la morte, di cui non si parlava mai.

I Zapotechi lor vicini imbalsamavano il corpo del principal Signor della lor Nazione. Anche dai tempi dei primi Re Cicimechi erano in uso presso quelle Nazioni le confezioni aromatiche, per preservar per qualche tempo i cadaveri dalla corruzione; ma non sappiamo, che sossero molto fre-

quenti.

Ciò che finora abbiamo detto è quello, che sappiamo della Religion dei Messicani. La vanità del loro culto, la superstizion dei lor riti, la crudeltà dei lor sacrisizi, ed il rigore delle loro austerità renderanno più manisesti ai lor Discendenti gl'incomparabili vantaggi recati loro dalla dolce, pura, e santa dottrina di Gesù Cristo, e gli spingeranno a ringraziare eternamente il Padre delle misericordie d'avergli chiamati alla luce mirabile del suo Vangelo, avendo lasciati perire i loro antenati tra le tenebre dell'errore.



## LIBRO VII.

Il Governo politico, militare, ed economico dei Messicani; cioè i Re, e Signori, gli Elettori, gli Ambasciatori, le Dignità, ed i Magistrati: I Giudizi, le Leggi, e le Pene: La Milizia: l'Agricoltura, la Caccia, la Pesca, ed il Commercio: i Giuochi: gli Abiti, gli Alimenti, e le Masserica: la Lingua, la Poesìa, la Musica, e il Ballo: la Medicina: la Storia, e la Pittura: la Scultura, i lavori di getto, e di musaico: l'Architettura, ed altre arti di quella Nazione.





On men nel pubblico, che nel domefiico governo de' Messicani tali raggi spiccano di discernimento politico, di zelo della giustizia, e d'amor del ben pubblico, che sarebbono assatto inverisimili, se non sossero accertati e per la sede delle stesse soro dipinture, e per la deposizione di molti Autori diligenti ed

imparziali, che d' una gran parte di ciò che scrisero, sur rono testimoni oculati. Coloro, che scioccamente pretendono conoscere gli antichi Messicani ne' lor discendenti, ovevero nelle Nazioni del Canadà, e della Luigiana, stimeranno savole inventate dagli Spagnuoli quanto siamo per dire de' lor lumi, delle lor leggi, e delle loro arti. Ma noi per non violar le leggi della Storia, nè la sedeltà dovuta al Pubblico, esporremo sinceramente tutto ciò, che abbiam trovato vero, senza verun timor della censura.

L'educazione della gioventù, la qual'è il principal sostegno d'uno Stato, e ciò che sa meglio conoscere il carattere di qual si voglia Nazione, su tale presso i Messicani, ch'essa da per se basterebbe per consondere l'orgoglioso disprezzo di certi Critici, che credono circoscritto dentro i ter-

mini

mini dell' Europa l' Imperio della Ragione. Ora in ciò, chefu questo soggetto diremo, avremo per guida e le dipinture Lis. VII

stesse di quelle Nazioni, e gli Autori più illuminati.

" Niente, dice il P. Acosta, mi ha fatto più maraviglia-, re, nè mi è paruto più degno di lode e di memoria, che Educa-, la cura e l'ordine, che aveano i Messicani nella educazio-della Gio-, ne de' lor figliuoli". In fatti è difficile a trovarsi una Na ventu zione, che maggior diligenza abbia adoperata in un articolo na sì importante per lo Stato. E' vero, che viziavano i loro ammaestramenti colla superstizione; ma il zelo, che mostravano per l'educazione de' lor figliuoli, debbe confondere da trascuraggine de' nostri Padri di famiglia, e molti documenti di quelli, che davano alla lor gioventù, potrebbono servir di lezioni anche alla nostra. Tutti i bambini Messicani, anche i figliuoli di Re, erano allattati dalle lor proprie genitrici. Se per qualche malattia n' era-impedita la Madre; non si con- 5 de fidava si facilmente ad una balia fenza informarsi prima ce della condizion di costei, e della qualità del suo latte. Avvezzavanli dalla lor infanzia a tollerar la fame, il caldo, ed il freddo. Quando arrivavano a' cinque anni, o erano consegnati a' Sacerdoti, acciocchè gli allevassero ne' Seminarj, ficcome si faceva con quasi tutti i figliuoli de' Nobili, ed ancor con quelli degli stessi Re, o se erano per educarsi nelle loro case, cominciavano d'allora i lor Genitori ad ammaestrarli nel culto de' lor Dei, e ad insegnar loro le formole di pregare e d' implorare la lor protezione. Conducevanli spesso a' tempi per affezionarli alla Religione. Istillavano ad essi orror del vizio, modestia nelle loro azioni, rispetto a' lor maggiori, ed amor alla fatica. Faceangli dormire in una stuoja: non davano loro altro alimento, che quello, che richiedeva la necessità della vita, nè altro vestimento, che quel che bastava per difesa dell' onestà . Quando arrivavano ad una certa età, insegnavano loro l'uso delle armi, e se i lor Genitori erano militari, gli conducevano seco alla guerra, affinchè andassero ammacstrandosi nell' arte militare, e scacciassero da lor animi la paura avvezzandosi a' perigli. Se i lor Genitori erano Contadini, o Ar-

Lib. VII maestravano le fanciulle nel filare, e nel tessere, e le costrignevano a bagnarsi spesso, acciocche fossero sempre pulite, e generalmente procuravano, che i lor figliuoli stessero sempre

occupati and the state of the

figliuoli, era la verità nelle lor parole, e se mai alcuno era colto in qualche bugia, gli pungevano le labbra colle spine di maguei. Legavano i piedi alle siglie troppo vogliose d'andare a spasso, il sigliuolo disubbidiente o discolo era da lor padri battuto con urtiche, o castigato con altra si satta pena, proporzionata, secondo la lor maniera di pensare, alla colpa.

S. 2. Il sistema d'educazione, che davano a' lor figliuoli i Mes-Esposi-sicani, e la somma cura, che aveano delle loro azioni, posfette di-sono rintracciarsi nelle sette dipinture, che vi sono nella racpinture colta di Mendoza dalla quarantesimanona sin'alla cinquante-Messica-simasesta i In esse s'esprimono la quantità, e la qualità dell' alieducazio-mento, che lor si ministrava, gl' impieghi, in cui s'occupane vano, e le pene, con cui corregevano i lor mancamenti.

vano, e le pene, con cui corregevano i lor mancamenti. Nella dipintura cinquantesima si rappresentano un fanciullo di quattro anni, il quale è impiegato da suoi genitori in alcune cose agevoli per andarsi avvezzando alla fatica; un altro di cinque anni, che portando un fascetto addosso, accompagna suo Padre al Mercato; una fanciulla della stessa età, che comincia ad imparare a filare, ed un altro fanciullo di sei anni, cui occupa suo Padre nel raccogliere i grani di frumentone, e sì satte bagattelle, che trovavansi per terra nella piazza del mercato.

Nella dipintura cinquantesimaprima si mostrano un Padre, che ammaestra il suo figliuolo di sette anni nella pesca, ed una Madre, che sa ormai filar la sua figlia nella medesima età; ascuni ragazzetti d'otto anni, cui minacciano col gastigo, se non sanno il lor dovere; un ragazzetto di nove anni, cui suo Padre punge, per correggerne l'indocilità, parecchie membra del corpo, ed una ragazzetta nella

ltelia

stessa età, cui pugne sua Madre soltanto le mani; un ragazzo, ed una ragazza di dieci anni, cui battono con una Lis. VII. bacchetta i lor genitori; perchè rifiutano di fare ciò, che è stato loro ordinato.

Nella dipintura cinquantesimaseconda si rappresentano due ragazzi d'undici anni, ai quali per non essersi emendati con altri gastighi, sanno i lor Padri ricevere nel naso il sumo del Chilli, o sia peverone; un ragazzo di dodici anni, che in pena dei suoi falli è tenuto da suo Padre legato un giorno intero in un letamajo, ed una putta della medesima età, cui sa sua Madre spazzar la notte tutta la casa, e parte della strada; un ragazzo di tredici anni, cui sa suo Padre condurre una barchetta carica di giunco, ed una putta della stessa età macinando frumentone per ordine di sua Madre; un giovane di quattordici anni impiegato da suo Padre nella pesca, ed una putta occupata in tessere dalla sua Madre.

Nella dipintura cinquantelimaterza si rappresentano due giovani di quindici anni, l'uno consegnato da suo Padre ad un Sacerdote, acciocchè l'ammaettri nei riti della Religione, e l'altro consegnato all' Achcauhtli, ovvero Uffiziale della Milizia, acciocche l'instruisca nell'arte militare. La cinquantesimaquarta sa vedere i giovani dei Seminari occupati dai lor Superiori nello spazzare il tempio, e nel portar rami d' alberi, ed erbe per l'ornato dei Santuari, legna per i caldani, giunco per la fabbrica delle scranne, e pietra, e calcina pel riparo del tempio. In questa medesima dipintura, e nella cinquantesimaquinta si rappresentano diversi gastighi dati ai giovani delinquenti dei Seminarj da lor Superiori. Uno di questi punge colle spine di maguei un giovane per aver trascurato il suo dovere: due Sacerdoti gettano tizzoni ardenti sul capo d'un altro giovane, per averlo colto in discorsi samigliari con una putta: ad un altro pel medesimo delitto pungono il corpo con acute stanghe di pino, e ad un altro bruciano per disubbidiente la chioma. Finalmente nella dipintura cinquantesimase.

fta si vede un giovane, che porta il bagaglio d'un Sacerdo-Las. VII. re, che va all'esercito ad incoraggire i Soldati, ed a fare

certe ceremonie superstiziose.

Allevavansi i Figliuoli con sì gran rispetto ai lor genitori, che ancor grandi ed ammogliati appena ardivano parlare innanzi a loro. Le instruzioni poi, ed i consigli, che lor davano erano tali, che non posso dispensarmi di trascriver qui qualcuna delle esortazioni, che lor facevano: le quali seppero dagli stessi Messicani i primi Apostolici Religiosi, che s'impiegarono nella lor conversione, massimamente Motolinia, Olmos, e Sahagun, i quali impararono perfettamente la lor lingua, ed adoperarono una somma diligenza nella ricerca dei lor costumi, e delle soro usanze.

" Mio figliuolo, gli diceva suo Padre, venuto in luce " dal ventre di tua Madre, come il pulcino dall'uovo, e un Mef-, che crescendo com'esso, ti vai preparando a volar pel sicano a ,, mondo, non sappiamo per quanto tempo ci accorderà il " Cielo il goder della preziosa gemma, che in te abbia-, mo; ma checchessia, tu procura di vivere accuratamente, " pregando continuamente Dio d'ajutarti. Egli ti cred, e , ti possiede. Egli è tuo Padre, e ti ama più che non io: , metti in lui il tuo pensiere, ed indirizza a lui il d'e la notte i tuoi sospiri. Riverisci, e saluta i tuoi Maggiori, e niuno da te si sprezzi. Coi poveri e tribolati non n sii mutolo; anzi adoperati a consolarli con buone parole. Onora tutti, massimamente i tuoi genitori, a cui debbi , ubbidienza, timore, e servigio. Guardati dall'imitare gli , esempi di quei malnati figli, che a guisa di bruti privi ndi ragione, nè riveriscono i lor Genitori, nè ascoltano la , lor dottrina, nè vogliono sottoporsi alla lor correzione; , imperciochè chiunque voglia seguir l'orme loro, avrà un " fine infelice, poiche morrà disperato, o precipitato, o sa-, rà uccifo e mangiato dalle fiere,,,

Non beffare, o mio figliuolo, i vecchi, e gl'imper-, fetti. Non ischernire colui, che vedi cadere in qualche " colpa o fallo, e astienti dal rinfacciarglielo; ma confondi, ti, e temi non sia per accaderti quello stesso, che in al-

" t'ingerire in ciò, che non t'importa. In tutte le tue azio-" ni e parole procura dimostrar la tua buona creanza. Nel " discorrere non battere altrui colla mano, nè parlar trop-" po, nè interrompere, o perturbare gli altrui discorsi. Se

,, senti qualcheduno discorrere scioccamente, e non ti tocca, il correggerlo, taci; se ti tocca, considera prima ciò, che

" sei per dirgli, e non gli parlare con arroganza, acciocche

" sia più gradita la tua correzione.

"Quando alcuno discorre teco, sentilo attentamente, "e tenendoti in una positura convenevole, non giocando "coi piedi, nè pigliando il mantello colla bocca, nè spu-"tando troppo, nè guardando quà, e là, nè alzandoti spes-"fo, se siedi; poichè sì fatte azioni sono indizi di legge-"rezza, e di mala creanza.

" Quando sei a tavola, non mangiar precipitosamente, " nè sdegnarti, se qualche cosa non ti piace. Se nel desi-" nare sopravviene qualcheduno, parti con lui quel che hai, " e dove alcuno pranzi teco, non sissar lo sguardo in lui.

"Nel camminare guarda per dove vai, acciocche non urti in qualcheduno. Se vedi venir un altro per la stessa "strada, sviati un poco per fargli luogo. Non passar mai innanzi ai tuoi Maggiori, se non sia necessario, o eglino stessi non tel ordinino. Quando pranzi con loro, non mansignare, ne bere prima di essi, e servir loro quanto conviene per procacciarti la lor grazia.

" Quando ti diano qualche cosa, accettala con segni
" di gratitudine. Se è grande, non però ti pavoneggiare.
" Se è piccola, non la sprezzare, nè ti sdegnare, nè cagionar
" disgusto a colui, che ti savorisce. Se diventi ricco, non
" insolentire, nè schernire i poveri; poichè quei medesimi
" Dei, che negarono ad altrui le ricchezze, per darle a te,
" disgustati dal tuo orgoglio torrantele, per darle ad altri.
" Sustentati colle tue proprie fatiche; perchè così ti sarà più
" gradevole l'alimento. Io, mio sigliuolo, ti ho sustentato
Storia del Messico Tom. II.

", finora coi miei sudori, e in nulla teco ho mancato all' Lib. VIL., obbligo di Padre: ti ho fornito di tutto il bisognevole, ", senza torio ad altri. Fallo tu similmente.

"Non mentir mai; perchè la bugia è un gran peccato, Quando sia d'uopo l'esporre a qualcuno ciò, che un altro it raccontò, di la verità pura, senza aggiunger nulla. Non dir male di niuno. Taci il cattivo, che osservi in altri, se non ti tocca l'apporvi il rimedio. Non sii novelliere, nè amico di seminar discordie. Quando porti qualche ambasciata, se quegli a cui la porti si sdegna, e sparla di coplui, che ti mandò, non ritornar ad esso lui con si satta risposta, ma adoperati per raddolcirla, e dissimula quanto, è possibile ciò, che hai sentito, acciocchè non si cagioni, no disgusti e scandali, di cui abbi poi a pentirti.

" Non trattenerti più che sia d'uopo nel mercato; poi-, chè in cotali luoghi vi sono più occasioni d'incorrere in

" qualche eccesso.

" Quando ti offeriscano qualche carica, sa conto che lo " sanno per provarti: onde non l'accettar subito, ancorche ti ", riconoschi più atto d'altri ad esercitarla; ma scusati, sin-", che sii costretto ad accettarla: così sarai più stimato.

"Non sii dissoluto; perchè si sdegneranno contro te gli
"Dei, e ti copriranno d'infamia. Contienti, mio sigliuolo,
"poichè sei ancor giovane, ed aspetta, finattantochè arrivi
"a buona età quella zitella, che gli Dei ti hanno prepara"ta per moglie: lascia ciò alla lor cura, mentre eglino
"sapranno disporre il tutto, come conviene. Quando ven"ga il tempo di ammogliarti, non ardire di farlo senza il
"beneplacito dei tuoi genitori; perchè avrai un esito inse"lice.

"Non rubar mai, nè darti al giuoco; poichè farai l'ob-"brobrio dei tuoi genitori, dovendo piuttosto onorarli per l'e-"ducazione, che ti hanno data. Se tu sarai buono, il tuo e-"sempio confonderà i cattivi. Non più, mio Figliuolo, que-"sto basta per adempire gli obblighi d'un Padre. Con tali "avvisi voglio fortificarti il cuore. Non gli ributtare, nè gli

" di-

dimenticare; poiche da essi dipende la tua vita, e tutta

y quanta la tua felicità."

LIB. VII.

Cotali erano le istruzioni, che spesso suggerivano, ed inculcavano ai lor figliuoli. I Contadini, ed i Mercanti davano ai lor figliuoli altri avvisi particolari concernenti la loro professione, li quali tralascio per non recar noja ai Leggitori; ma non posso dispensarmi dal trascrivere una delle esortazioni, che saceano le Madri alle lor figlie, per sar più conoscere e la loro educazione, ed i loro costumi »

" Mia figliuola, dicea la Madre, nata dalla mia fo- s. 4. , stanza, partorita coi miei dolori, e nudrita col mio lat-zione d' ,, te, io ho procurato allevarti colla maggior cura, e tuo una Mef-, Padre ti ha lavorata, e pulita a guisa d'uno smeraldo, sua figlia. , acciocche comparischi agli occhi degli uomini, come un , giojello di virtù. Procura d'effere sempre buona; perchè , altrimenti chi ti vorrà per moglie? Sarai da tutti rigetta-, ta. La vita è faticosa, e fa d'uopo adoperarci con tutte le nostre forze, per ottenere i beni, che gli Dei ci voglio-, no mandare: e però bisogna non esser pigra e trascura-, ta, ma assai diligente in tutto. Sii pulita ed assaticati per , tener bene ordinata la tua casa. Dà l'acqua alle mani a , tuo marito, e fa il pane per la famiglia. Dovunque vai, " va con medestia e compostezza, non affrettando il passo, , nè ridendo con quei, che incontri, nè fissando in essi lo , sguardo, ne volgendo leggiermente gli occhi ad una, e ad altra parte, acciocche non abbia a patirne la tua riputazione; ma rispondi cortesemente a chiunque ti saluta, o n alcuna cosa domanda.

" Impiegati diligentemente nel filare, nel tessere, nel , cucire, e nel ricamare; perchè così sarai stimata, ed avrai , il bisognevole per mangiare, e per vestire. Non ti dare al , sonno, e schiva l'ombra, l'andare al fresco, el abbando-" narti al riposo; poichè la morbidezza porta seco l'infingar-" daggine, ed altri vizi.

" Nel fare che che sia non pensare a cose cattive, ma badar soltanto al servizio degli Dei, ed al sollievo de' tuoi ge-

22 nito-

, nitori. Se ti chiama il Padrè, o la Madre, non aspetà Lib. VII., tare d'esser due volte chiamata; "ma va subito per saper " ciò che vogliono: perchè la tua tardanza lor non cagioni , disgusto. Non dar risposte arroganti, nè mostrar ripugnan-, za; ma se non puoi far ciò, che ti ordinano, scusati con , umiltà. Se un' altra è chiamata, e non viene tosto, vie-, ni tu, senti ciò che si comanda, e fallo bene. Non t'esi-, bir mai a far ciò, che non puoi. Non ingannar veruna per-" sona; poichè gli Dei ti stanno guardando. Vivì in pace , con tutti, ed ama tutti onestamente, e discretamente, ac-, ciocchè si da tutti parimente amata.

> " De' beni, che avrai, non esser avara. Se vedi donar , qualche cosa ad un' altra, non prender di ciò verun cattivo " sospetto; perchè gli Dei, di cui sono tutti i beni, gli di-" stribuiscono, come loro piace. Se non vuoi aver disgusto

, da altrui, niuno l'abbia da te.

" Schiva le famigliarità sconvenevoli con gli uomini " nè andar dietro alle ree voglie del tuo cuore; perchè sarai ", l'obbrobrio de' tuoi genitori, e macchierai la tua anima, , come l'acqua col fango. Non ti accompagnar colle donne , dissolute, nè colle bugiarde, nè colle infingarde; perchè in-, fallibilmente t' infetteranno col loro esempio. Bada al-, la tua famiglia, e non vogli andar facilmente fuor di cafa, , nè ti vedano vagar per le strade, e per la piazza del mer-" cato; poiche in sì fatti luoghi troverai la tua rovina. Con-", sidera, che il vizio, a guisa d' erba velenosa, reca la morte , a chi il prende, ed una volta accolto nell'anima, è troppo , difficile lo scacciarlo. Se andando per la strada t' imbatn ti in qualche giovane ardito, e ti si mostra ridevole, non " gli corrispondere; ma dissimula, e passa avanti. Se ti dice qualche cofa, non curar di lui, nè badare alle sue paro-, le; e se viene dietro a te, non volger la faccia a guarn darlo; perchè non s' infiammi più la sua passione. Se così " farai, egli si stancherà, e ti lascierà andare in pace.

Non entrar mai senza pressante motivo in casa altrui; 2) perchè non si dica, o si pensi qualche cosa contro il tuo

,, onore; ma se entri in casa de' tuoi parenti, salutali con ,, rispetto, e non stare ivi oziosa; ma piglia subito il suso Lib. VII.

, per silare, ovvero sa ciò che occorre.

" Quando sarai maritata, rispetta il tuo marito, ubbidisci-" gli, e fa con diligenza ciò, che ti comanda. Non gli cagionar , disgusto, nè gli ti mostrare sdegnosa, o adirata; ma accoglilo , amorevolmente nel tuo grembo, ancorchè per esser povero, , viva a tue spese. Se tuo marito ti cagiona qualche disgusto, , non gli dare a conoscere il tuo dispiacere quando coman-, da qualche cosa; ma per allora dissimulalo, e poscia gli , dirai mansuetamente ciò che ti rincresce, affinchè colla tua , mansuetudine si rassereni, e schivi disgustarti. Nol disono-" rare innanzi ad altri; perchè tu ancora resterai disonorata. " Se qualcheduno entrasse nella tua casa per visitar tuo ma-" rito, mostra di gradir la sua visita, e rendigli tutti gli , offequi, che puoi. Se tuo Marito è sciocco, sii tu discre-, ta. Se manca nell' amministrazione de' beni, ammoniscilo , delle sue mancanze; ma se è affatto inutile per curar la , roba, addossati tu questa cura, badando diligentemente alle , possessioni, e non mancando mai di pagar prontamente gli , operai. Guardati di lasciar perdere qualche cosa per tua trascur aggine,

"Abbraccia, mia figliuola, i configli, che ti do. Io "fono ormai grande, ed ho bastante pratica del mondo. "Son tua Madre, voglio che tu viva bene. Fissa questi av-"visi nelle tue viscere: poichè così viverai lieta. Se per "non voler ascoltarmi, o per trascurar le mie instruzioni, "ti avvengono delle disgrazie, sarà tua la colpa, e tuo il "male. Non più, mia figliuola. Gli Dei ti prosperino.

Non contenti i Messicani di cotali istruzioni, e della 5. 5. educazion domestica, tutti mandavano i lor figliuoli alle scuo- Scuole pubbliche, che erano presso a' tempi, dove per tre anni che, e Seerano instruiti nella Religione, e ne' buoni costumi. Oltrac- minari. ciò quasi tutti, massimamente i Nobili, procuravano, che i lor figliuoli allevati sossero ne' Seminari a' tempi annessi: de' quali ve n' erano molti nelle Città dell' Imperio messi.

=cano e per li fancialli, e per li giovani, e per le putte Lib. VII. Quelli de' fanciulli, e de' giovani si reggevano da' Sacerdoti unicamente destinati alla loro educazione: quelli delle putte erano sotto la direzione di Matrone rispettabili e per la loro età, e per li loro costumi. Non v'era veruna comunicazione tra i giovani dell' uno, e dell'altro sesso, e qualsvoglia fallo in sì fatta materia era severamente punito. V' erano de' Seminari distinti per li Nobili, e per li Plebei. I giovani nobili s' impiegavano ne' ministeri interiori, e più immediati al Santuario, come nello spazzare l'atrio superior del tempio, e nello attizzare e mantenere il fuoco de' caldani, che erano innanzi a" Santuari. Gli altri s'occupavano nel portar le legna, che vi bisognavano per li caldani, e la pietra e la calcina per la riparazion degli edifizi facri, ed in altri simili impieghi. Gli uni , e gli altri erano sotto Superiori, e Maestri, che gl' instruivano nella Religione, nella Storia, nella Pittura, nella Musica, e nell'altre arti convenevoli alla lor condizione.

Le putte spazzavano l'atrio inferior de' tempi, s' alzavano tre volte la notte per bruciar del copal ne" caldani, preparavano: le vivande, che giornalmente s' offerivano agli idoli, e tessevano parecchie sorti di tela. Ammaestravansi in tutti i mestiere donneschi :: onde oltre allo schivar l'oziosità tanto pericolosa nell'età giovanile, s' andavano: avvezzando: alle: fatiche: domestiche . Dormivano in sale grandi a vista delle Matrone, che le reggevano, le quali nulla tanto zelavano in coloro, quanto la modestia, e la compostezza delle loro azioni. Quando qualche alunno, o alunna de' Seminari si portava a riverire i suoi genitori, (il che avveniva di rado, ) non andava mai da per se, ma sempre accompagnato d'altri alunni, e dal suo Superiore. Dopo aver per pochi momenti ascoltato con umiltà e silenzio le instruzioni, e gli avvisi, che gli dava suo Padre, se ne ritornava al seminario. Quivi si trattenevano sino al tempo del matrimonio, il quale ne' giovani era, come abbiamo già accennato, da' venti a' ventidue anni, e nel-611123

le putte a' diciotto, o diciassette. Quando arrivava tal tem po, o lo stesso giovane domandava il permesso al Superiore Lib. VII. per andare ad ammogliarsi, o, ciò che accadeva più spesso, i suoi genitori il richiedevano pel medesimo fine, ringraziando prima il Superiore per la cura avutane nell'instruirlo. Il Superiore nel licenziar, che faceva, nella festa grande di Tezcatlipoca tutti i giovani, e le putte, ch' erano arrivati ad una tal età, lor faceva un discorso esortandoli alla perseveranza nella virtù, ed all' adempimento degli obblighi del nuovo stato. Erano singolarmente ricercate per mogli le Vergini allevate ne' seminari, così per cagione de' lor costumi, come pure per la perizia, che aveano nelle arti proprie del loro sesso. Il giovane, che arrivato alla età di ventidue anni non s' ammogliava, riputavasi perpetuamente consacrato al servizio del tempio, e se dopo una tal consacrazione pentito del suo celibato pretendeva ammogliarsi, si rendeva insame per sempre, e non v' era donna che il volesse per ma-

rito. In Tlascalla poi quelli che venuto il tempo d'ammogliarsi, rifiutavano il maritaggio, erano tosati, il che

presso loro si stimava un gran disonore.

I figliuoli imparavano per lo più il mestier de' lor Padri, ed abbracciavano la lor professione. Così perpetuavansi l'arti nelle famiglie con vantaggio dello stato. I giovani destinati per la magistratura erano da' lor padri condotti a' tribunali, dove andavano imparando e le leggi del regno. e la pratica, e la forma giudiziale. Nella dipintura sessante. sima della raccolta di Mendoza si rappresentano quattro Magistrati disaminando una causa, e dietro a loro quattro giovani Teteuctin, o Cavalieri, che ascoltano la lor deliberazione. A' figliuoli de' Re, e de' Signori principali si davano Ai, che vegliassero sulla lor condotta, e molto avanti che potessero entrare nel possesso della Corona, o dello stato, lor si conferiva per lo più il governo di qualche Città, o stato minore, affinche s'ammaestrassero nell'arte difficile di reggere uomini. Ciò cominciò ad usarsi insin da' primi Re Cicimechi; poiche Nopaltzin, dacche fu coronato Re d'

Acol-

Acolhuacan, mise il suo primogenito Tlotzin in possesso Lis. VII della Città di Tezcuco. Cuitlahuac penultimo Re de' Messicani ottenne lo stato d' Iztapalapan, ed il fratello di lui Motezuma quello d'Ehecatepec, prima di salir sul trono di Messico. Sopra questo fondamento dell' educazione alzarono i Messicani il sistema politico del lor regno, che dobbiamo esporre.

Insin da quel tempo nel quale i Messicani sull'esempio Messica- dell' altre Nazioni circonvicine misero Acamapitzin alla teno sulla sta della lor Nazione, investendolo del nome, dell' onore, del Re. e dell'autorità Regia, constituirono, che la Corona fosse elettiva: e però crearono qualche tempo dopo quattro Elettori, nel cui parere si compromettevano tutti i suffragi della Nazione. Questi erano quattro Signori della prima Nobiltà, e per lo più di sangue Reale, e di tanta prudenza, e probità, quanta se ne richiedeva per una carica sì importante. Un tal impiego non era perpetuo; la lor voce elettorale finiva nella prima elezione, che faceano, ed immediatamente si creavano nuovi Elettori, o pur s' eleggevano di nuovo que' primi per li voti della Nobiltà. Se prima di morire il Re, veniva a mancare alcuno degli Elettori, s'eleggeva un altro in suo luogo. Insin dal tempo del Re Itzcoatl furono aggiunti altri due Elettori, ch' erano i Re d' Acolhuacan, e di Tacuba; ma questi non aveano altro, che l'onore. Ratificavano pur l'elezione fatta da' veri quattro Elettori; ma non sappiamo, che intervenissero mai in veruna elezione.

Per non lasciar troppa libertà agli Elettori, e per impedire, quanto fosse possibile, gl' inconvenienti de' partiti, o fazioni, fissarono la corona nella casa d' Acamapitzin; e poi stabilirono per legge, che al Re morto dovesse succedere uno de' suoi fratelli, e mancando i fratelli, uno de' suoi nipoti, e se mai non ve ne fossero neppur di questi, uno de' suoi cugini restando in balia degli Elettori lo scegliere tra i fratelli, o tra i nipoti del Re morto colui, che riconoscessero più idoneo pel governo, schivando con sì fatta legge parecchi inconvenienti da noi altrove accennati. Questa legge s'osservò inviolabil-. . . . . .

mente

mente dal secondo sino all'ultimo Re. Ad Huitzilihuitl sigliuolo d'Acamapitzin succedettero i suoi due fratelli Chi. Lib. VII.
malpopoca, ed Itzcoatl: ad Itzcoatl il suo nipote Motezuma
Ilhuicamina: a Motezuma succedette Axajacatl ssuo cugino: ad Axajacatl i suoi due fratelli Tizoc, ed Ahuitzotl:
a questo il suo nipote Motezuma II: a Motezuma il suo fratello Cuitlahuatzin, ed a questo finalmente il suo nipote
Quauhtemotzin. Ciò vedrassi più chiaro nella genealogia dei
Re Messicani, che appresso daremo.

Non s'avea riguardo per l'elezione al dritto della primogenitura. Ciò si vide nella morte di Motezuma I, nel cui luogo su eletto Axajacatl, dagli Elettori anteposto ai suoi

due fratelli maggiori Tizoc, ed Ahuitzotl.

L'elezione del nuovo Re non si faceva, se non dopo 5. 7. d'essere state celebrate colla pompa, e magnificenza corrispon- Pompaje dente l'esequie dell'Antecessore. Tosto che n'era fatta l'e-niale nellezione, si dava contezza ai Re d'Acolhuacan e di Tacuba, la procla-affinchè la confermassero, ed ai Signori seudatari, che erano mazione, e venuti per trovarsi al funerale. I due Re accompagnati da zione del tutta la Nobiltà conducevano l'Eletto al tempio maggiore. Re. Precedevano i Signori feudatari colle insegne proprie dei loro Stati, indi i Nobili della Corte colle insegne delle lor dignità ed impieghi: seguivano i due Re alleati, e dietro a loro il Re eletto ignudo, e senz'altro vestimento, che il Maxtlatl, cioè quella cintura, o fascia larga, con cui coprivano le loro vergogne. Saliva al tempio appoggiato sulle braccia dei due principali Signori della Corte, dove l'aspettava uno dei Sommi Sacerdoti accompagnato dai più riguardevoli personaggi del tempio. Adorava l'Idolo d' Huitzilo. pochtli, toccando colla mano la terra, ed indi portandola alla bocca. Tigneva il Sommo Sacerdote tutto il corpo di lui con un certo inchiostro, ed aspergevalo quattro volte d'acqua secondo il lor rito benedetta nella gran festa d' Huitzilopochtli, prevalendosi per questa aspersione di rami di cedro, e di salce, e di foglie di frumentone: vestivalo d'un mantello, nel quale vedevansi dipinti cranj ed ossa di mor-Storia del Messico Tomo II.

ti, e coprivagli il capo con altri due mantelli, l'uno nero e Lie. VII l'altro turchino, nei quali erano rappresentate quelle stesse figure: attaccavagli al collo una zucchetta, dov' era certa polvere, che stimavano efficace preservativo contro le malattie, la malia, e gl'inganni. Affai felice sarebbe quel Popolo, il cui Re potesse avere un tal preservativo. Mettevagli poi nelle mani un incensiere, ed un sacchetto di copal, acciocchè incensasse l'idolo. Compiuto quest'atto di Religione, durante il quale si teneva il Re inginocchione, si metteva a sedere il Sommo Sacerdote, e facevagli un discorso, nel quale dopo essersi congratulato con lui della sua esaltazione, l'avvertiva dell'obbligo, in cui era verso i suoi sudditi, per averlo innalzato al trono, e gli raccomandava caldamente il zelo della Religione, e della Giustizia, la protezione dei poveri, e la difesa della Patria, e del Regno. Seguivano: poi l'aringhe dei Re alleati, e della Nobiltà indrizzate allo stesso fine, alle quali rispondeva il Re con ringraziamenti, e con esibizioni d'adoperarsi, quanto possibil gli fosse, per la felicità dello Stato. Gomara, ed altri Autori, che l'hanno da lui copiato, affermano, che il Sommo Sacerdote lo faceva giurare di mantener l'antica Religione, d'offervar le leggi dei suoi Antecessori, e di far camminare il sole, piover le nubi, scorrere i siumi, e venir tutti i frutti. Se mai è vero, che il Re facesse un giuramento sì stravagante, è da credersi, che non ad altro obbligarsi volesse, che a non demeritare colla sua condotta si fatti benefizi del Cielo.

Terminate l'aringhe scendeva il Re con tutto il suo accompagnamento all'atrio inseriore, dove l'aspettava il resto della Nobiltà per dargli ubbidienza, e per rendergli omaggio in gioje, e vesti. Indi era condotto ad una stanza, che era dentro il recinto del tempio, appellata Tlacatecco, dove il lasciavano solo per quattro giorni, nei quali mangiava una volta sola al di; ma poteva mangiar carne, e qualunque altro cibo. Ogni giorno si bagnava due volte, e dopo il bagno si cavava sangue dagli orecchi, e l'offeriva ad Huitzilopochtli insieme col copal, che in onor di lui

bru-

bruciava, facendo calde e continue preghiere per impetrar la luce, di cui abbisognava per regger saviamente la Mo-Lib.VII. narchia. Il quinto giorno ritornava al tempio la Nobiltà per condurre il nuovo Re al suo palazzo, dove venivano i Feudatari per esser confermati nella investitura dei lor seudi. Seguivano poi le allegrezze del Popolo, i pranzi, i balli, e le illuminazioni.

Per venir poi all'incoronazione era d'uopo giusta la leg. 5, 8. ge del Regno, o sia l'usanza introdottavi da Motezuma I, Incoronache il Re già eletto uscisse alla guerra per procacciarsi le zione, covittime, che doveano sacrificarsi in sì gran festa. Non ti, ed inmancavano giammai dei nemici, a cui far la guerra, segne Reora per essersi ribellata qualche Provincia del Regno, ora per essere stati uccisi alcuni Mercanti Messicani, ora per effersi fatto qualche insulto agli Ambasciatori Reali, di cui trovansi parecchi esempi nella Storia. L'armi e le insegne, con cui andava il Re alla guerra, l'apparato con cui erano condotti i suoi prigionieri alla Corte, e le circostanze, che intervenivano nel lor facrifizio, esporransi quando si dovrà favellare della Milizia dei Messicani; ma per altro ignoriamo affatto le particolari ceremonie della sua incoronazione. Il Re d' Acolhuacan: era: quegli,, che: gli: metteva: sul capo la Corona. Questa dai Messicani appellata Copilli, era una spezie di piccola mitra, la cui parte d'innanzi era alzata e terminata in punta, e la parte di dietro abbassata e pendente sopra il collo in quella stessa guisa, in cui si vede nelle figure dei Re, che appresso daremo. Era di varie materie giusta il piacere dei Re, or di lame sottili d'oro, or tessuta di filo d'oro, e figurata con vaghe penne

L'abito che ordinariamente portava in palagio, era il Xiubtilmatli, cioè un mantello intessuro di bianco e turchino. Quando andava al tempio, portava un abito bianco. Quello, di cui vestivasi per intervenire al Consiglio, e adaltre funzioni pubbliche era diverso secondo la qualità, e le circostanze: uno per le cause civili, ed un altro per le cause criminali; uno per gli atti di giustizia, ed un altro per le

P 2 all

allegrezze. In tutte queste sunzioni portava sempre la coro-Lie. VII na. Ogni volta che usciva suori, veniva accompagnato da un gran seguito di Nobiltà, e preceduto da un Nobile, che portava inalzate tre bacchette parte d'oro, e parte di legno indorato, avvertendo con esse il popolo della presenza del lor Signore.

La possanza, e l'autorità de'Re di Messico surono va-S. 9. Dritti del rie secondo i tempi. Sul principio della Monarchia su assai ristretto il lor potere, e veramente paterna la loro autorità, il lor trattamento più umano, ed assai moderati i dritti, che da' lor sudditi riscuotevano. Coll'ampliazione de' loro acquisti andaronsi aumentando la lor ricchezza, la lor magnificenza, e il loro fasto, ed a proporzione della lor ricchezza s'accrebbero ancora, siccome per lo più avviene, gli aggravi de' lor sudditi. Il loro orgoglio gli spinse a trapassare i limiti, che il consenso della Nazione avea prescritti alla loro autorità, sino a degenerare nell'odioso dispotismo, che abbiam già veduto fotto il regno di Motezuma II; ma a dispetto della lor tirannia conservarono sempre mai i Messicani il rispetto dovuto al carattere reale, suorche nel penultimo anno della Monarchia, nel quale non potendo comportar più nel loro Re Motezuma tanto avvilimento, e dodardia, e sì eccessiva condiscendenza co' suoi nemici, lo vilipesero, e lo ferirono con frecce, e sassi, siccome appresso diremo. Il fasto, a cui arrivarono i Re Messicani, si può bene intendere da ciò che abbiamo detto in ragionando del regno di Motezuma, e da ciò che ne diremo nel ragguaglio della conquista.

I Re di Messico surono emulati da que' d' Acolhuacan nella magnisicenza, siccome questi da quelli nella politica. Il governo degli Acolhui su per lo più l'esempio di quello de' Messicani; ma rapporto al dritto di successione nella Corona surono assai differenti; poichè nel regno d' Acolhuacan, e lo stesso intendasi di quello di Tacuba, succedevano i sigliuoli a' loro Padri, non già secondo l'ordine della lor nascita, ma secondo la lor qualità, essendo sempre anteposti i sigliuoli uoli

uoli nati dalla Regina o moglie principale. Ciò s' offervò dal primo Re Cicimeca Xolotl insino a Cacamatzin, a cui Lib.VII. succedette il suo fratello Cuicuitzcatzin per gl' intrighi di

Motezuma, e del Conquistatore Cortès.

Avea il Re di Messico, siccome quello d'Acolhuacan; tre Consigli supremi composti d'uomini della prima Nobil-Consigli tà, ne' quali si trattavano tutti gli assari appartenenti al go-Reali, ed verno delle Provincie, alle entrate del Re, ed alla guerra della Corte e per lo più non prendeva il Re veruna risoluzione di riliete.

vo senza aver prima sentito il parere de' suoi Consiglieri.

Nella storia della Conquista vedremo spesse volte Motezuma deliberar co' suoi Consiglieri fulle pretensioni degli Spagnuoli. Non sappiamo il numero de' membri d'ogni Consiglio, nè gli Storici ci forniscono tutt' i lumi necessari per rischiarar cotal argomento. Soltanto ci hanno conservati i nomi d'alcuni Consiglieri, massimamente di quelli di Motezuma II. Nella dipintura sessantesimaprima della raccolta di Mendoza si rappresentano le sale de' Consigli con alcuni de' Si-

gnori, che gli componevano.

Tra i molti Ministri ed Uffiziali di Corte v'era un Tel soriere generale, che appellavano Hueicalpinqui, o sia Gran Maggiordomo, il quale riceveva tutti i tributi, che dalle Provincie raccoglievano i Riscotitori, e teneva in dipinture il conto dell' entrata, e della spesa, come ne sa testimonian. za Bernal Diaz, che le vide. V' era un altro Tesoriere per le gemme, e per le cose d'oro, il quale era insieme Direttore degli Artefici, che le lavoravano, ed un altro per li lavori di penne, i cui Artefici aveano le loro officine nel Real palagio degl' uccelli. V' era altresì un Provveditore generale d'animali, il quale appellavasi Huejaminqui, ed avea cura de' boschi Reali, acciocchè non vi mancasse mai la cacciagione, e de' Palagi Reali, acciocche fossero d'ogni spezie d'animali provveduti. Per ciò poi che riguarda gli altri Ministri ed Uffiziali Reali, ne abbiamo detto abbastanza, dove ragionammo della magnificenza di Motezuma II., e del governo de' Re d' Acolhuacan Techotlala, e Nezahualcajoth. Per

Per l'impiego d' Ambasciatori cercavansi sempre perso: Lib. VII. ne nobili ed eloquenti. Andavano comunemente in tre, o quattro, o più, e per far rispettare il loro carattere, porta-

5. 11. vano certe insegne, per le quali erano a prima vista da tutsciatori, ti conosciuti, spezialmente un abito verde fatto a foggia dello scapolare o pazienza, che portano alcuni de' nostri Religiosi, dal quale pendevano alcuni siocchi di cotone. Portavano i capelli intrecciati con vaghe piume, e pendenti ancor da essi de' fiocchi di diversi colori. Nella destra portavano una freccia alzata colla punta in giù; nella finistra una rotella, e pendente dallo stesso braccio una rete, nella quale portavano il loro viatico. In tutt' i luoghi, dove passavano, erano bene accolti, e trattati con quella distinzione, che richiedeva il loro carattere, purchè non lasciassero la strada maestra, che conduceva, al luogo, dov' erano mandati; poichè se da essa si sviavano, perdevano l'immunità, ed i privilegj d' Ambasciatori. Quando arrivavano al termine della loro ambasciata, si fermavano prima di entrare, ed ivi aspettavano finattantochè la Nobiltà di quella città venisse ad incontrarli per condurli alla casa del Pubblico, dov'erano alloggiati, e. ben trattati . I. Nobili gl' incensavano, e. lor presentavano mazzetti di fiori, e poi che aveano ripofato, gli conducevano al palagio del Signor di quello Stato, e gl' introducevano nella sala d' udienza, dove gli, aspettavano lo stesso Signore, ed i suoi Consiglieri stando a seder tutti nei loro seggi. Quivi dopo aver fatto al Signore un prosondo inchino, si mettevano a seder sulle calcagna nel mezzo della salar, e senza dire un motto, nè alzar gli occhi aspettava. no, finche lor fosse fatto cenno di parlare. Fatto un tal cenno, il più riguardevole degli. Ambasciatori, dopo aver satto un altro inchino al Signore, esponeva con voce bassa la sua ambasciata in una bene intesa aringa, la quale ascoltavano, attentamente il Signore, ed i suoi Consiglieri co' capi tanto chini, che quasi toccavano con essi le lor ginocchia. Terminata: l'aringa ritornavano gli Ambasciatori al loro alloggiamento. Frattanto consultava il Signore col suo Consiglio.

glio, e faceva sapere agli Ambasciatori la sua risoluzione per li suoi Ministri, provvedevali abbondantemente di viveri Lie. VII. pel viaggio, faceva inoltre a loro alcuni presenti, ed uscivano ad incamminarli suor del luogo que' medesimi, che gli aveano ricevuti. Se il Signore, a cui facevasi l'ambasciata, era amico de' Messicani, si stimava gran disonore il non accettare i presenti; ma se era nemico, non poteano gli Ambasciatori riceverli senza l'ordine espresso del loro Padrone. Non sempre s'osservavano tutte queste ceremonie nelle ambasciate, nè meno si mandavano tutte le ambasciate al Signore della Città, o dello Stato; poichè alcune, siccome appresso diremo, si mandavano al Corpo della Nobiltà, ovvero al Popolo.

I Corrieri, di cui servivansi spesso i Messicani, usavano Corrieri, discrenti insegne giusta la qualità della nuova, o dell'assare, e Poste. per cui eran mandati. Se era la nuova d'aver perduta i Messicani qualche battaglia, portava il Corriere la chioma sciolta e scapigliata, e senza sar motto a nessuno, se n'andava a dirittura a palagio, e messo inginocchione innanzi al Re, raccontava ciò ch'era avvenuto. Se era la nuova di qualche vittoria ottenuta per le armi messicane, portava i capelli legati con una cordella colorata, e il corpo cinto con un panno bianco di cotone, nella man sinistra una rotella, e nella destra una spada, la quale maneggiava, come se sosse in atto di combattere, dimostrando in parecchi argomenti il suo giu-

Il Popolo lieto in vedendolo lo conduceva con sì fatte dimostrazioni al Real palagio. Acciocchè il messaggio più prontamente arrivasse, v' erano nelle strade maestre del Regno certe torricciuole distanti sei miglia in circa l' una dall' altra, dove stavano i Corrieri pronti ognora a mettersi in viaggio. Tosto che si spediva il primo Corriere, correva velocissimamente a più potere insino alla prima posta, o torricciuola, dove comunicava ad un altro l'ambasciata, e gli consegnava, se forse v' erano, le dipinture, che rappresentavano la nuova, o l'assare, e lor servivano per lettere. Questo secon-

bilo, e cantando i fatti gloriosi degli antichi Messicani.

secondo correva senza tardanza sino alla seconda posta: così in continuo, non mai interrotto; corso si portava ad una sì gran lontananza il messaggio, che alle volte faceva, secondo che affermano parecchi Autori, fino a trecento miglia in un giorno. In questa guisa si faceva portar ogni giorno Motezuma II. il pesce fresco dal seno Messicano discosto per la più corta dalla Capitale più di dugento miglia. Questi Corrieri s' esercitavano da fanciulli nel corso, e per incoraggirli ad un tal esercizio i Sacerdoti, sotto la disciplina de' quali s' educavano, premiavano sempre i vincitori.

fione.

Per ciò che riguarda la Nobiltà di Messico, e di tutto Nobiltà, l' Imperio, era essa divisa in parecchie classi, le quali confue diritto se furono dagli Spagnuoli sotto il nome generale di Caziques (\*) Ogni classe avea i suoi particolari privilegi, e portava le sue proprie insegne: onde benchè fosse tanto semplice il loro vestire, si conosceva subito il carattere d'ogni persona. Soltanto i Nobili poteano portar nelle vesti de' fregi d' oro, e di gemme, e ad essi esclusivamente appartenevano insin dal principio del regno di Motezuma II. tutte le cariche luminose della Real Casa, della Magistratura, e della Milizia, almeno le più considerabili.

Il primo grado di nobiltà in Tlascalla, in Huexotzinco, ed in Cholula era quello di Teuceli. Per ottenerlo era d' uopo d' esser di nascita nobile, d' aver date in parecchie zusse prove d' un gran coraggio, d' avere una certa età, ed una gran ricchezza per le spese grossissime, che doveano farsi nel possesso di tal dignità. Doveva inoltre il candidato fare un anno di rigorosa penitenza, consistente in un perpetuo digiuno, in frequente effusion di sangue, e nella privazione di qualsivoglia pratica colle donne, e tollerar pazientemente gl' insulti, gli obbrobri, ed i mali tratta-

menti, con cui era provata la sua costanza. Foravangli

<sup>(\*)</sup> Il nome Cazique, che vuol dire Signore, ovvero Principe, fu preso dalla lingua Haitina, che si parlava nell'Isola Spagnuola. I Messicani chiamavano il Signor Tlàtoani, e il Nobile Pilli, e Teuctli.

la cartilagine del naso, per indi sospendergli certi grani d' oro, che erano la principal insegna della dignità. Nel giorno Lib. VII. del possesso lo spogliavan dell'abito tristo, di cui era stato vestito nel tempo della sua penitenza, e lo vestivan della più sfarzosa gala: legavangli i capelli con una striscia di cuojo tinta di rosso, dalla quale pendevano vaghe penne, e sospendevangli dal naso i grani d'oro. Questa ceremonia si faceva da un sacerdote nell' atrio superior del tempio maggiore, il quale dopo avergli conferita la dignità, gli faceva un' aringa gratulatoria. Indi scendeva all'atrio inferiore, dove interveniva colla Nobiltà ad un gran ballo, che vi si faceva, il qual' era seguito da un magnifico pranzo, che alle spese di lui si faceva a tutti i Signori dello Stato, a cui oltre alle innumerabili vesti, che si presentavano, si apprestavano in tal abbondanza le vivande, che si consumavano, per quel che dicono alcuni Autori, mille quattrocento, ed anche mille seicento gallinacci, moltissimi conigli, cervi, ed altri animali, una incredibile quantità di caccao in parecchie bevande, e le frutte più squisite e delicate di quelle terre. Il titolo di Teuceli s' aggiugneva, qual cognome, al nome proprio delle persone innalzate a questa dignità, siccome Chichimeca-teuctli, Pil-teuctli, ed altri. Precedevano i Teuctli nel Senato a tutti gli altri, così nel sedere, come nel suffragio, e potevano condursi dietro un servitore con una scranna, ciò ch' era stimato un privilegio di sommo onore.

La Nobiltà Messicana era per lo più ereditaria. Insino alla rovina dell' Imperio si conservarono in grande splendore moltissime samiglie discendenti di quegli illustri Aztechi, che sondarono Messico, e sinora sussistiono parecchi rami di quelle antichistime case, ma per lo più avviliti per la miseria, e consust tra la più oscura plebaglia. (a) Non v'è dubbio, che sarebbe stata più savia la

Storia del Messico Tom. II. Q poli-

6

<sup>(</sup>a) Non può vedersi senza dolore l'avvilimento, a cui trovansi ridotte molte famiglie delle più illustri di quel Regno. Poco tempo sa mosi giustiziato un Magnano discendente degli antichi Re di Michuacan: io conobbi in Messico un povero Sarto discendente d'una nobilissima casa di

politica degli Spagnuoli, se in vece di condurre a Messico Lib. VII. donne dall' Europa, e schiavi dall' Africa, si sosserati a sar de' Messicani, e di se stessi co' maritaggi una sola, ed individua Nazione. Farei qui una dimostrazione de' vantaggi, che a tutte e due le nazioni avrebbono recati, e de' mali, che dalla opposta condotta si sono cagionati, se la condizione di questa Storia mel permettesse.

Succedevano in Messico, ed in quasi tutto l' Imperio, suorchè nella casa Reale, come abbiam già detto, i figliuoli a' Padri in tutti i lor dritti, e non essendovi figliuoli,

i fratelli, e mancando ancor questi, i nipoti.

Le terre dell' Imperio Messicano erano compartite tra la Corona, la Nobiltà, le Comunità, ed i tempj, e v'era-Divisione no delle pitture, nelle quali distintamente rappresentavasi delle ter-ciò, che a ciascuno apparteneva. Le terre della Corona era-re, e titoli di possesi no dipinte di color purpureo, quelle della Nobiltà di scar-sione, e di latto, e quelle de' Comuni d'un giallo chiaro. In esse si proprietà conoscevano a prima vista l'estensione, e di termini de' pode-

ri. I Magistrati Spagnuoli si servirono dopo la conquista di sì satti strumenti per decidere alcune liti insorte tra gl' In-

diani sulla proprietà, o sulla possessione delle terre.

Nelle terre della Corona, appellate da loro Tecpantlalli, riserbato sempre il dominio al Re, godevano l'usustrutto certi Signori, chiamati Tecpanpoubque, o Tecpantlaca, cioè Gente di palagio. Questi non pagavano verun tributo, nè altro davano al Re, se non mazzetti di fiori, e parecchie spezie d'uccelli, che gli presentavano in segno di vassallaggio, ogni volta che il visitavano; ma aveano l'obbligo di racconciare, e di risare i palazzi Reali, qualora bisognasse, e di coltivare i giardini del Re, concorrendo essi colla loro direzione, ed i plebei del loro distretto colla loro fatica. Avea-

no

Coyoacan, a cui furono tolte le possessioni avute in eredità da'suoi chiari antenati. Sì fatti esempi non sono stati rari, anche nelle stesse famiglie Reali di Messico, d'Acolhuacan, e di Tacuba, non essendo stati bastevoli a preservarle dalla comun disgrazia i replicati ordini dati in loro savore dalla clemenza, e dalla equità de' Re Cattolici.

no inoltre l'obbligo di far corte al Re, e d'accompagnarlo ogni volta che si lasciava vedere in pubblico, ed erano però Lib.VII. assai stimati da tutti. Quando veniva a morire qualcuno di tali Signori, entrava il suo primogenito in possesso delle terre con tutti gli obblighi del Padre suo; ma se andava a stabilirsi in un altro luogo, le perdeva, ed allora il Releaccordava ad un altro usufruttuario; o pure lasciava la scelta d'esso lui a senno del Comune, nel cui distretto erano situate le terre.

Le terre, che appellavano Piltalli, cioè Terre de' Nobili, erano possessioni antiche de' Nobili, trasmesse per eredità da' Padri a' figlj, o pure erano mercedi ottenute dal Re in ricompensa de' servizj fatti alla Corona. Gli uni, e gli altri potevano per lo più alienar le loro possessioni; ma non potevano darle, ne venderle a' Plebei. Dissi per lo più; perciocchè fra queste terre ve n' erano alcune accordate dal Resotto la condizione di non potere alienarle, ma di lasciarle

in eredità a' loro figliuoli.

Nell' ereditare gli stati s' avea riguardo alla nascita de' sigli; ma se'l primogenito era inetto per l'amministrazione de' beni, era assatto libero al Padre l'instituire erede un altro de' suoi sigli, purche agli altri assicurasse gli alimenti. Le siglie, almeno in Tlascalla, non erano capaci d'ereditare, perche non venisse a sottoporsi lo stato a qualche straniero. Furono sì gelosi i Tlascallesi, anche dopo la conquista degli Spagnuoli, di conservar gli stati nelle loro samiglie, che ricusarono di dar l'investitura d'uno de' quattro Principati della Repubblica a D. Francesco Pimentel, nipote di Coanacotzin Re d'Acolhuacan, (b) ammogliato con Donna Maria Manincatzin, nipote del Principe Manincatzin, il quale era, siccome appresso vedremo, il principale tra i quattro Signori, che reggevano quella Repubblica all'arrivo degli Spagnuoli.

Q 2 T Feu-

<sup>(</sup>b) Coanacotzin Re d'Acolhuscan su Padre di Don Ferdinando Pimentel, e questo ebbe da una Signora Tlascallese Don Francesco. E da notarsi, che molti Messicani, massimamente i Nobili, presero nel battesimo col nome cristiano qualche cognome Spagnuolo.

I Feudi cominciarono in quel Regno, allorchè il Re Xolost Lib. VII. divise la terra d' Anahuac tra i Signori Cicimechi, e gli Acolhui, colle condizioni feudali d' una inviolabil fedeltà, d' un certo riconoscimento del supremo dominio, e dell' obbligo di ajutar il Signore, dove fosse d'uopo, colle loro persone, co' lorobeni, e co' loro Vassalli. I Feudi proprjerano pochi, per quel che mi pare, nell'Imperio Messicano, e se vogliamo parlar col rigore de' Giuristi, niuno ve n' era; poichè ne erano di lor natura perpetui, mentre ogni anno aveano bisogno di nuova conferma, o investitura, nè i Vasalli de' Feudatari erano esenti da' tributi; che pagavano al Re gli altri Vassalli della Corona.

Le terre, che appellavansi Altepetlalli, cioè de' Comuni delle Città e de' Villaggi, erano in tante parti divise, quante erano le contrade di quella Città, ed ogni contrada possedeva la sua parte con intera esclusione, ed indipendenza dalle altre. Queste terre non si potevano in verun modo alienare. Tra esse ve n' erano alcune destinate per fornir di viveri l'esercito in tempo di guerra, le quali erano chiamate Milchimalli, o Cacalomilli, giusta la spezie di viveri, che fornivano. i Re Cattolici hanno assegnato delle terre a' luoghi de' Messicani (\*), ed hanno dati gli ordini opportuni per assicurar lorola perpetuità di cotali possessioni; ma oggidi molti Villaggi. si trovano privi d' esse per la prepotenza d' alcuni particolari secondata dalla iniquità d'alcuni giudici.

Tutte le Provincie da' Messicani conquistate erano tri-Tributi, butarie della Corona, e contribuivano de' frutti, degli animaed aggra- li, e de' minerali del paese, giusta la tarissa loro prescritta, ed vi de'stud- oltracciò tutti i Mercanti pagavano una parte delle lor mer-Corona. catanzie, e tutti gli Artigiani un certo numero de' loro lavori. Nella capitale di ciascuna Provincia v' era una casa destinata per magazzino delle biade, delle vesti, e di tutti gli effetti, che raccoglievano i Riscotitori ne' luoghi del lor distretto. Questi uomini erano da tutti odiati per li mali

<sup>(\*)</sup> Le leggi Reali accordano a ciascun Villaggio d' Indiani il terreno, che v' è attorno fino alla distanza di seicento braccia Castigliane, che sanno dugento cinquanta sette pertiche di Parigi.

che faceano a' tributari. Le loro insegne erano una bacchetta, che portavano in una mano, ed un ventaglio di penne Lib.VII. nell' altra. I Tesorieri del Re aveano delle pitture, dov' erano descritti i luoghi tributari, e la quantità, e la qualità de' tributi. Nella Raccolta di Mendoza vi sono trenta sei dipinture di questa fatta, (6) ed in ciascheduna si vedono rappresentati i luoghi principali d' una, o di molte Provincie dell' Imperio. Oltre ad un numero eccessivo di vesti di cotone, e ad una certa quantità di biade, e di penne, i quali erano aggravi comuni a quasi tutti i luoghi tributari, contribuivano molte altre cose differenti secondo la natura del paese. Per dare una qualche idea a Leggitori esporremo alcuni aggravi di quelli contenuti in tali dipinture.

Le Città di Xoconochio, Huehuetlan, Mazatlan, ed altre di quella costa, pagavano annualmente alla Corona oltre alle vesti di cotone, quattro mila manate di belle penne di diversi colori, dugento sacchi di caecao quaranta pelli di tigri, e cento fessanta uccelli di certi determinati colori. Huanjacac, Cojolapan, Atlacuechahuajan, ed altri luoghi de' Zapotechi, quaranta lame d'oro di certa grandezza e groffezza, e venti sacchi di Cocciniglia. Tlackquiauhco, Ajorlan, e Teotzapotlan, venti vasi di certa misura, pieni d'oro in polvere. Tochtepec, Otlatitlan, Cozamalloapan, Michapan, ed altri luoghi fulla costa del seno Messicano, oltre alle vesti di cotone, all', oro, ed al caccao, doveano contribuire ventiquattro mila manate di penne di diversi colori, e qualità, sei collane, due di smeraldi finissimi, e quattro degli ordinarj, venti orecchini d'ambra guerniti d'oro, ed altrettanti di cristallo, cento piccoli coppi, o sia orcinoli, di liquidambra,

<sup>(</sup>c) Le trentasei dipinture sono dalla XIII. sino alla XLVIII. Nella co-pia pubblicata dal Thevenot mancano la XXII., e la XXII., e per lo più le figure delle Città tributarie. La copia pubblicata in Messico nel 1770. è più diminuta, mentre in essa mancano le dipinture XXI., XXII., XXXVIII., XXXIX, XLVII., e XLVIII. della raccolta di Mendoza, oltre a' molti errori, che vi sono, nella interpretazione; ma ha sopra quella di Thevenot i vantaggi di aver le figure delle Città, e d'averle tutte incile in rame.

e sedici mila palloni di ule, o sia ragia elastica. Tepeja-Lib. VII. cac, Quecholac, Tecamachalco, Acatzinco, ed altri luoghi di quella contrada, quattro mila sacchi di calcina, quattro mila some d' Otatli, ovvero canne sode da adoperarsi negli edifizi, e altrettante some delle stesse canne più piccole da far de' dardi, ed otto mila some d' Acajeth, o sia cannelle piene di materie aromatiche. Malinaltepec, Tlalcozaubtitlan, Olinallan, Ichcatlan, Qualac, ed altri luoghi meridionali di paesi caldi, seicento coppi di mele, quaranta grandi catini di tecozabuitl, o sia ocra gialla per la pittura, cento sesfanta scuri di rame; quaranta lame tonde d' oro di certa grandezza, e groffezza, dieci piccole misure di turchine fine, ed una soma delle ordinarie. Quaubnabuac, Panchimalco, Atlacholoajan, Xiuhrepec, Huitzilac, ed altri luoghi de' Tlahuichi, fedici mila pezze, o foglj grandi di carta, e quattro mila Xicalli (vast naturali, di cui poi ragioneremo ) di differente grandezza: Quaubtitlan, Tehuillojocan, ed altri luoghi ad essi vicini, otto mila stuoje, ed altrettante scranne. Altri luoghi contribuivano, delle: legna, altri della: pietra, altri un certonumero di travi, e d'assi per gli edifizi, altri una certa, quantità di copal ec. V'erano de' Popoli obbligati a mandare a' Palazzi, e boschi Reali un certo numero d'uccelli, e di quadrupedi, siccome: Xilotepec, Michmalojan, ed altri luoghi del paese degli Otomiti, i quali doveano mandare ogni anno al Re quaranta aquile vive. De' Matlatzinchii sappiamo, che essendo stati dal Re Axajacatl sottoposti alla Corona di Messico, lor su imposto, oltre al tributo rappresentato nella dipintura XXVII. della raccolta di Mendoza, l'aggravio di coltivare, per fornire di viveri il Real Esercito, un campo lungo settecento pertiche in circa, e largo la metà. Finalmente per dirlo in una parola, pagavasi tributo. al Re di Messico di tutte quante le cose utili, che si trovavano in tutto il Regno, così della Natura, come dell' Arte.

> Queste eccessive contribuzioni insieme coi gran presenti, che facevano al Re i Governatori delle Provincie, ed i Signo-

Signori feudatari, e le spoglie della guerra, formavano quella gran ricchezza della Corte, che cagionò tanta ammira. Lib. VII. zione agli Spagnuoli Conquistatori, e tanta miseria ai sudditi sventurati. I tributi, che sul principio erano assai leggieri, divennero poi eccessivi; perchè colle conquiste s'accrebbe l'orgoglio, ed il fasto dei Re. E' vero, che una gran parte, e forse la più grande, di queste rendite si spendeva in prò dei medesimi sudditi, ora sustentando un gran numero di Ministri, e di Magistrati per l'amministrazione della giustizia, ora premiando i benemeriti dello Stato, ora soccorrendo i bisognosi, massimamente le Vedove, gli Orfanelli, ed i Vecchi invalidi, ch' erano le tre classi di gente, che maggior compassione meritarono dai Messicani, or aprendo al Popolo in tempo di carestia i Reali granai; ma quanti infelici plebei di quelli, che a stento poteano pagare il tributo loro imposto, saranno stati sopraffatti dalla miseria, per non arrivare a loro la Real beneficenza? Ai soverchi aggravi aggiugnevasi il rigore, col quale si riscotevano. Colui che non pagava il tributo, era venduto schiavo, per cavar dalla sua libertà ciò, che non si poteva dalla sua industria.

Per l'amministrazione della giustizia aveano i Messica-Magistrani vari tribunali, e giudici. Nella Corte, e nei luoghi piùtidi Mesgrandi del Regno v'era un supremo Magistrato appellato Cisico, ed'
huacoatl, la cui autorità era sì grande, che dalle sentenze
da lui pronunziate o nel civile, o nel criminale, non si poteva
appellare ad un altro tribunale, nè pure allo stesso Re. A
lui toccava nominare i Giudici subalterni, e far render conto ai Riscotitori delle rendite Reali del suo distretto. Era

reo di morte chiunque adoperava l'insegne, ovvero usurpava l'autorità di lui.

Inferiore a questo, benchè assai riguardevole, era il tribunale del Tlacatecatl, il quale era composto di tre Giudici, cioè del Tlacatecatl, ch'era il principale, e da cui il tribunale prese il nome, e d'altri due, che appellavano Quaubnochtli, e Tlaisotlac. Conoscevano delle cause civili, e criminali in prima, ed in seconda instanza, benchè la sentenZa si pronunziasse a nome del solo Tlacatecatl. Ragunavansi Lib. VII. ogni giorno in una sala della casa del Pubblico, che appellavano Tlatzontecojan, cioè luogo dove si giudica, nella quale v'erano dei portinai, e dei birri. Quivi ascoltavano con gran siemma i litiganti, disaminavano diligentemente le cause, e davano giusta le leggi la sentenza. Se la causa era puramente civile, non v'era appellazione; ma s'era criminale, poteva appellarsi al Cihuacoatl. La sentenza pubblicavasi dal Tepojoti, o sia Banditore, ed eseguivasi dal Quaubnochtli, il qual'era, come abbiam già detto, uno dei tre Giudici. Tanto il Banditore, quanto il ministro esecutore della giustizia, erano in grande stima appresso i Messicani; perchè erano riguardati, come immagini del Re.

In ogni contrada della Città v' era un Teuctli, luogotenente del tribunal del Tlacatecatl, eletto annualmente
dal Comune di quella contrada. Questi conosceva in prima
instanza delle cause del suo distretto, e giornalmente si portava al Cihuacoatl, ed al Tlacatecatl per avvertirlo di tutto ciò, che occorreva, e ricever gli ordini da lui. Oltre al
Teuctli v' erano in ciascuna contrada certi Commessari, eletti parimente dal Comun della Contrada, e chiamati Centectlapizque; ma questi, per quel che ci pare, non erano
Giudici, ma soltanto Custodi incaricati d'osservar la condotta
d'un certo numero di famiglie alla lor cura commesse, e d'
avvisare i Magistrati di quanto vi occorreva. Sotto gli ordini dei Teuctli erano i Tequitlatoqui, cioè i Cursori, che portavano le notificazioni dei Magistrati, e citavano i rei, ed i
Topilli, o Birri, che facevano le catture.

Nel Regno d'Acolhuacan era la giurisdizione compartita tra sei Città principali. I Giudici stavano nei tribunali dallo spuntar del di infino alla sera. Alla stessa sala del tribunale lor si portava il pranzo, ed acciocchè non si distogliessero dal loro impiego per badare alla manutenzione delle loro samiglie, nè avessero verun pretesto di corrompere i giudizi, aveano, (siccome eziandio nel Regno di Messico,) le lor possessioni, e dei contadini, che coltivassero i lor campi: le quali possessioni appartenendo all'impiego, non già alla persona, non passavano agli Eredi, ma ai successori nella Lib. VII. carica di Magistrato. Nelle cause gravi non poteano sentenziare, (almeno nella Capitale,) senza dar conto al Re. Nella Corte ogni mese Messicano, ovvero ogni venti giorni, si faceva innanzi al Re una ragunanza di tutti i Giudici per terminar tutte le cause pendenti. Se per essere troppo imbrogliate, non si potevano allora finire, si riserbavano per un'altra ragunanza generale e più solenne, che si teneva ogni ottanta giorni, e però si chiamava Nappapoallatolli, cioè, Conferenza degli Ottanta, nella quale restavano tutte le cause assatto terminate, ed ivi innanzi a tutta quell' Assemblea si dava il gassigo ai rei convinti. Il Re dava la sentenza facendo colla punta d'una freccia una riga nella testa del reo, dipinta nel processo.

Nei giudizi dei Messicani sacevano le parti da per se stesse le loro allegazioni: almeno non sappiamo, che vi sossero Avvocati. Nelle cause criminali non si permetteva all'Attore altra prova, che quella dei testimoni; ma il reo peteva purgarsi col giuramento. Nelle liti sui termini delle possessioni si consultavano le dipinture delle terre, come scritture autentiche.

Tutti i Magistrati doveano giudicare giusta le leggi del Regno, che aveano espresse nelle pitture. Di queste ne ho vedute molte, e da esse ho cavato una parte di ciò, che dirò intorno a questo argomento. La potestà di far leggi in Tezcuco risiedette sempre nei Re, i quali facevano rigorosamente osservare quelle, che pubblicavano. Appresso i Messicani le prime leggi furono fatte, per quello che ci pare, dal corpo della Nobiltà; ma poscia i Re furono i Legislatori della Nazione, e mentre la loro autorità tra giusti limiti si trattenne, zelavano l'osservanza di quelle leggi, che esi, o i loro Antecessori aveano promulgate. Negl'ultimi anni della monarchia il dispotismo le alterava, e le cambiava secondo il capriccio. Rammemoreremo quì quelle, ch' erano in vigore, quando entrarono in Messico gli Spagnuoli. In alcune d'esse vedrassi spiccare qualche prudenza, ed umani-Storia del Messico Tom. II.

tà, ed un gran zelo per li buoni costumi; ma in altre un Lib. VII. soverchio rigore, che degenerava in crudeltà.

Il traditore del Re, o dello Stato, era sbranato, ed i 5. 17. suoi parenti, che consapevoli del tradimento non lo aveano

Leggi per tempo scoperto, erano privati della libertà.

V'era costituita la pena di morte, e di consiscazione dei beni contro chiunque ardisse di usar nella guerra, o in qualche pubblica allegrezza, delle insegne dei Re di Messico, d'Acolhuacan, e di Tacuba, o pur quelle del Cibuacoarl.

Chiunque maltrattava qualche Ambasciatore, o Ministro, o Corriere del Re, era reo di morte; ma gli Ambasciatori, ed i Corrieri doveano dalla lor parte non isviarsi dalla strada maestra sotto pena di perder l'immunità.

Erano altresì rei di morte coloro, che cagionavano qualche sedizione nel Popolo; coloro, che levavano o mutavano i termini messi ne' campi con autorità pubblica; e così pure i Giudici, che davano una sentenza ingiusta, o contraria alle leggi, o sacevano al Re, ovvero al Magistrato superiore, un ragguaglio insedele di qualche causa, o si lasciavano corrompere con doni.

Colui, che nella guerra faceva qualche ostilità a' Nemici senza ordine de' Capi, o gli attaccava prima che sosse dato il segno, o abbandonava la bandiera, o violava qualche bando pubblicato nell' esercito, era senza sallo decapi-

tato.

Colui, che nel Mercato alterava le misure stabilite da' Magistrati, era reo di morte, la quale gli si dava senza indugio nella stessa piazza.

L' omicida pagava colla propria vita il suo delitto, quan-

tunque l' ucciso sosse uno schiavo.

Colui, che uccideva la moglie, ancorchè da lui sorpresa in adulterio, era reo di morte; perchè al dir loro usurpava l'autorità de' Magistrati, a cui toccava conoscere de' missatti, e punire i malsattori.

L' Adulterio si castigava irremissibilmente con pena di morte. Gli Adulteri erano lapidati, o pure schiacciavano loro la

testa

testa tra due sassi. Questa legge, che prescriveva la lapidazione degli Adulteri, è una di quelle, che ho vedute rappre- Lis. VII. sentate nelle antiche dipinture, che si conservavano nella biblioteca del Collegio Massimo de' Gesuiti di Messico. Vedesi ancora nell' ultima dipintura della Raccolta di Mendoza, e d' essa fanno menzione Gomara, Torquemada, ed altri Autori. Ma non riputavasi adulterio, o almeno non si puniva, il peccato del Marito con qualche donna libera, o non legata di matrimonio: onde non obbligavano a tanta fedeltà il marito, quanta ne richiedevano dalla moglie. In tutto l'Imperio si castigava questo delitto, ma in alcuni luoghi con maggior rigore, che in altri. In Ichcarlan la donna accusata d'adulterio compariva innanzi a' Giudici, e se le prove del delitto erano convincenti, ivi senza indugio se le dava la pena, sbranandola, e dividendo i brani tra i testimonj. In Itztepec l'infedeltà della donna era punita per sentenza de' Magistrati dal marito suo, il quale le tagliava il naso, e l'orecchie. In alcune parti dell'Imperio era castigato con pena di morte il Marito, che si congiungeva colla fua moglie, quando constava, che ella avesse già mancato alla fedeltà.

Non era lecito il ripudio senza permesso de' Magistrati. Colui, che voleva ripudiar la sua moglie, si presentava in giudizio, ed esponeva le sue ragioni. I Giudici l'esortavano alla concordia, e procuravano dissuaderli la separazione; una se egli persisteva nella sua pretensione, e parevano giuste
le ragioni, gli dicevano, che facesse ciò che meglio giudicasse, senza però autorizzar mai con una formal sentenza il
ripudio. Se finalmente la ripudiava, non poteva mai riprenderla, nè con esso lei congiungersi.

I rei d'incesto nel primo grado di consanguinità, o d'affinità erano impiccati, e tutti i maritaggi tra persone in cotal grado congiunte erano severamente proibiti per le leggi, eccetto quello fra i Cognati; imperciocchè presso i Messicani, siccome presso gli Ebrei, v'era l'usanza d'ammogliarsi i fratelli del marito desunto colle vedove cognate;

R 2

ma

ma v' era tra gli uni, e gli altri un gran divario; poiche Lib. VII soltanto v' era luogo ad un tal maritaggio presso gli Ebrei, allorche il Marito era morto senza successione; presso i Messicani all' opposto richiedevasi, che il Desunto lasciasse de' sigliuoli, della cui educazione s' incaricasse il fratello, acquistando tutti i dritti d' un Padre. In alcuni luoghi troppo discosti dalla Capitale solevano i Nobili ammogliarsi colle lor matrigne vedove, quando i lor Padri non aveano avuti da esse figliuoli; ma nelle Corti di Messico, e di Tezcuco, e ne' luoghi ad esse più vicini si stimavano incessuosi statti matrimoni, e si punivano con severità.

Il reo di peccato nefando era impiccato, e se era Sacerdote, il bruciavano vivo. Appresso tutte le Nazioni di Anahuac, suorchè appresso i Panuchesi, era in abbominazione sì fatto delitto, e da tutte si puniva con rigore. Nondimeno alcuni uomini maligni per giustificare i loro eccessi, infamarono di sì orrendo eccesso tutte le Nazioni Americane; ma della salsità di tal calunnia, che con troppa, ed assai biasimevole facilità addottarono parecchi Autori Europei, ci consta per la testimonianza di molti altri Autori imparziali,

e meglio informati. (d)

Il Sacerdote, che nel tempo, in cui era dedicato al fervizio del tempio, abusava di qualche donna libera, era

privato del Sacerdozio, ed esiliato.

Se qualcuno de' giovani o delle putte, che s' educavano ne' Seminari, incorreva in qualche eccesso contra la continenza, che professavano, soggiaceva ad un rigoroso gastigo, ed anche alla pena di morte, secondo che affermano alcuni Autori. Ma peraltro non v' era veruna pena stabilita contra la semplice fornicazione, benchè sosse da loro conesciuta la malizia di questo peccato, ed i Padri esortassero spesso i figliuoli a schivarlo.

Alla ruffiana bruciavano in piazza i capelli con fiacco-

le

<sup>(</sup>d) Vedasi ciò, che nelle nostre Dissertazioni diciamo contro il Ricercatore, il quale ha rinnovata statroce calunnia contro gli Americani.

le di pine, e le imbrattavano la testa colla trementina dello stesso legno. Quanto più riguardevoli erano le persone, Lib. VIIIa cui serviva in sì fatto mestiere, tanto più le accrescevano le pene.

Erano per legge impiccati così l' uomo, che fi veltiva

da donna, come la donna, che si vestiva da uomo.

· Il Ladro di cose leggieri non aveva altra pena, se non quella di pagare ciò, che avea rubato. Se il furto era grofso, il Ladro era fatto schiavo di colui, cui avea rubato. Se la cosa rubata non esisteva più, nè il Ladro avea de' beni, con cui soddisfare, era lapidato. Se rubava oro, o gemme, dopo averlo condotto per tutte le firade della Città, lo sacrificavano nella festa, che gli Oresici faceano al loro Dio Xipe. Colui, che rubava un certo numero di pannocchie di frumentone, o svelleva dal campo altrui un certo numero di piante utili, era fatto schiavo del padron del campo; (e) ma a qualunque povero viandante era permeffo di prender dalle piante di frumentone, o dagli alberi fruttiferi, che v'erano piantati sull' orlo della strada, quanto bastava per sacciar la fame presente. Colui, che rubava nel Mercato, era senza indugio ucciso a bastonate nella stessa piazza. Similmente era condannato a morte chiunque nell' esercito rubava ad un altro le sue armi, o le sue insegne.

Colui, che trovando qualche fanciullo smarrito, il faceva schiavo, vendendolo ad un altro, come se sosse suo, perdeva in pena del suo delitto e la libertà, ed i beni, de' quali s' applicava la metà al fanciullo per li suoi alimenti, e dall' altra metà si pagava il prezzo al compratore per rimettere il fanciullo nella sua libertà. Se erano molti i de-

linquenti, tutti soggiacevano alla medesima pena.

Alla stessa pena di servitù, e di perdita de' beni era sottoposto chiunque vendeva le possessioni altrui, che aveva prese in assisto.

I Tu-

<sup>(</sup>e) Il Conquistatore Anonimo dice, che bastava rubar tre, o quattro pannocchie per incorrere nella pena. Torquemada aggiunge, che avea pena di morte; ma ciò su nel Regno d'Acolhuacan, non già in quello di Messico.

I Tutori, che non rendevano buon conto della roba de' lor

LIB. VII. pupilli, erano irremissibilmente impiccati.

A simil pena soggiacevano i sigli, che scialacquavano in vizi l'eredità avutane da' loro Padri; perchè dicevano, ch'era un gran delitto il mettere in non cale le fatiche de' lor genitori.

Colui, che usava della malìa, era sacrificato agli Dei.

L' ubbriachezza ne' giovani era delitto capitale: l'uomo era ucciso a colpi di bastone nella carcere, e la donna era lapidata. Negli uomini attempati, benchè non si punisse con pena di morte, si castigava pur con rigore. Se era uomo nobile, lo privavano del suo impiego, e della nobiltà, e restava infame; se era plebeo, lo tosavano, (pena per loro assai sensibile,) e gli rovinavano la casa dicendo, che non era degno d'abitar tra gli uomini, chi spontaneamente si privava del giudizio. Questa legge non proibiva l'ubbriachezza nelle nozze, o in altre sì satte allegrezze, nelle quali era permesso il bere più del solito dentro la casa; nè comprendeva i vecchi settuagenari, a' quali in riguardo alla loro età s'accordava il bere, quanto a lor piacesse, siccome consta dalla dipintura LXIII. della Raccolta di Mendoza.

A colui, che diceva qualche bugìa gravemente nocevole, tagliavano una parte delle labbra, e talvolta anche

l' orecchie.

S. 18. Per ciò che riguarda il dritto Messicano sugli schiavi, Leggi su- è da notarsi, che presso loro erano tre sorti di schiavi. La prima de' prigionieri di guerra, la seconda de' comperati a prezzo, e la terza di certi malsattori, che in pena de' loro delitti erano privati della libertà.

Ora i prigionieri di guerra erano per lo più facrificati a' loro Dei. Colui, che nella guerra toglieva ad un altro il suo prigione, o lo rimetteva in libertà, era reo di morte.

La vendita d'uno schiavo non era valida, se non si faceva innanzi a quattro testimonj d'età provetta. Comunemente concorrevano in maggior numero, e celebravasi sempre questo contratto con gran solennità.

Lo

Lo schiavo appo i Messicani poteva aver peculio, acquistar delle possessioni, ed anche comprar degli schiavi, che Lib. VII gli servissero, senza che il Padrone glielo potesse impedire, nè servissi di tali schiavi; poichè la schiavitù altro non era, che l'obbligo al servizio personale, e ciò a certi termini ristretto.

Neppure era ereditaria presso loro la schiavitù. Tutti nascevano liberi, avvegnache schiave sossero le loro Madri. Se un uomo libero ingravidava la schiava altrui, e costei veniva a morire nel tempo della sua gravidanza, colui restava schiavo del Padrone della schiava; ma se costei partoriva selicemente, così il siglio, come il Padre, restavano liberi.

I genitori bisognosi potevano vender qualcuno de' loro figli per rimediare alla loro necessità, ed a qualunque uomo libero era lecito il vendersi per lo stesso fine; ma i Padroni non potevano vendere i loro schiavi senza il loro consenso, se non quegli di collare. Gli schiavi suggitivi, contumaci, o viziosi erano due, o tre volte ammoniti da loro Padroni, i quali per loro maggior giustificazione faceano tali ammonizioni dinanzi ad alcuni testimoni. Se con tutto ciò non s' emendavano, lor mettevano un collare di legno, ed allora potevano venderli nel Mercato. Se dopo aver cambiati due o tre Padroni, persistevano nella loro indocilità, erano venduti per li facrifizi; ma ciò avveniva di rado. Lo schiavo di collare, che scappando dalla prigione, dove peravventura lo teneva il suo Padrone, rifuggiva al Real Palagio, restava libero; e colui, che gl' impediva il prender questo asilo, perdeva in pena dell' attentato la sua libertà, eccetto il Padrone, ed i suoi figliuoli, i quali aveano dritto d' opporsi.

Le persone, che vendevano se stesse, erano per lo più i giocatori, per giocar il prezzo della lor libertà; coloro, che per la loro infingardaggine, o per qualche disgrazia trovavansi sottoposti alla miseria, e le prostitute per procacciarsi abiti da sar comparsa; poichè sì satte donne presso i Messicani non cercavano per lo più altro interesse ne' lor di-

for-

fordini, se non quello dello stesso reo piacere. Non rincresce-Lib.VII. va tanto a' Messicani il farsi schiavi, quanto ad altri Popoli; perchè non era sì dura la condizione della loro schiavitù. Le fatiche degli schiavi terano moderate, ed il trattamento de' loro Padroni era per lo più benigno, i quali venendo a morte comunemente li lasciavano liberi. Il prezzo ordinario d'uno

schiavo era una soma di vesti di bambagia.

V' era altresì appo i Messicani una spezie dischiavitù, che appellavano Huebuerlatlacolli; ed era, allorchè, una o due samiglie per la lor povertà s' obbligavano a qualche Signore a fornirgli perpetuamente uno schiavo. Consegnavano però qualcuno de' loro siglinoli, e dopo aver servito alcuni anni, lo riprendevano per ammogliarlo, o per qualche altro motivo, e gli sustituivano un altro. Ciò sacevasi senza ripugnanza del Padrone; anzi per lo più dava egli spontaneamente qualche cosa pel nuovo schiavo. L' anno 1506. a cagione della carestia, che vi su, s' obbligarono molte samiglie a cotal servitù; ma tutte surono rimesse in libertà dal Re d' Acolhuacan Nezahualpilli per gl' inconvenienti, che si sperimentarono, e ad esempio di lui sece lo stesso Motezuma II. ne' suoi dominj.

I Conquistatori, i quali credevansi messi in possesso di tutti i dritti degli antichi Signori Messicani, ebbero sul principio molti schiavi di quelle Nazioni; ma essendo stati informati i Re Cattolici da persone dotte, zelanti del ben pubblico, e bene instruite de' costumi di que' Popoli, dichiararono tutti liberi, e proibirono sotto gravi pene l'attentare contro la loro libertà, aggravando in sì grave punto la coscienza de' Vicerè, de' supremi tribunali, e de' Governatori. Legge giussissima, e degna del cristiano zelo di que' Monarchi; perchè i primi Religiosi, che s'adoperarono nella conversione de' Messicani, tra i quali v'erano uomini di gran dottrina, dichiararono dopo un diligente esame, non essessi trovato fra tanti schiavi, neppur uno, di cui constafe, che sosse stato giustamente privato della sua natural

Ebertà.

Quello che finora abbiamo detto, e tutto ciò, che sappiamo della legislazione de' Messicani. Sarebbe pure assai pregevole Lib. VII. per noi una più compiuta instruzione in questa materia, spezialmente in ciò che riguarda i lor contratti, i lor giudizi, e le loro ultime disposizioni: ma la perdita deplorabile della maggior parte delle lor dipinture, e d'alcuni preziosi manoscritti de' primi Spagnuoli, ci ha privati di tali lumi.

Le leggi della Capitale non erano state sì generalmente ricevute in tutte le Provincie ad essa sottoposte, che non vi fosse una varietà considerabile; imperciocchè siccome i Leggi d' Messicani non obbligavano i Popoli conquistati a parlare il altri paelinguaggio della Corte, così neppur gli costrignevano ad a fid'Anadottar tutte le loro leggi. Più conforme alla legislazione di Messico era quella d'Acolhuacan; ma non tanto, che non ne fosse in parecchi articoli diversa, ed assai più rigorosa.

Secondo le leggi pubblicate dal celebre Re Nezahualcojotl, il Ladro era strascinato per le strade, ed indi impiccato. L' Omicida era decapitato. L' agente nella sodomia era soffocato in un mucchio di cenere; al paziente strappavano le viscere, e gli empivano il ventre di cenere, e poi lo bruciavano. Colui, che con arti maligne cagionava discordia fra due Stati, era bruciato vivo legato ad un albero. Colui, che s'imbriacava fino ad uscir di senno, se era Nobile, eta subito impiccato, ed il suo cadavero era gettato nel lago, o in qualche fiume; se era plebeo, per la prima volta perdeva la libertà, e per la seconda la vita, ed avendo qualcuno addimandato il Legislatore, perchè la sua legge era più rigorosa riguardo a' Nobili, rispose, che il delitto loro era tanto più grave, quanto più grande era il lor obbligo di dar buon esempio. L'istesso Re Nezahualcojotl prescrisse pena di morte contro gli Storici, che nelle lor dipinture pubblicassero qualche bugia. (\*) Condannò altresì a Storia del Messico Tomo II.

(\*) Della legge contro gli Storici bugiardi ne fa fede D. Ferdinando d' Alba Ixtlilxochitl, discendente di quel Legislatore, nei suoi pregevoli manoscritti, .

pena di morte i ladri de campi, dichiarando, che bastava LIB.VII. per soggiacere a tal pena il rubare sette pannocchie di frumentone.

I Tlascallesi adottarono per lo più le leggi d'Acolhuacan. Presso loro i figliuoli, che mancavano gravemente al
rispetto dovuto a' lor genitori, erano uccisi per ordine del
Senato. Goloro, che cagionavano qualche male al Pubblico,
il quale non meritasse pena di morte, erano esiliati. Or parlando generalmente, presso tutte le Nazioni dirozzate d'Anahuac si punivano con rigore l'omicidio, il surto, la bugia, l'adulterio, e sì fatti delitti contro la continenza, e
da per tutto si vede esser vero quello, che abbiamo detto
in parlando del loro carattere, cioè, ch'erano naturalmente
portati, (come sono sinora,) al rigore, e più premurosi del
castigo del vizio, che del premio della virtù.

Tra le pene prescritte da Legislatori messicani contro Pene, e i malfattori pare essere stata quella della forca una delle più carceri, infami. Quella dell'esilio recava pur dell'infamia, mentre supponeva nel reo un vizio contagioso. Quella poi della frusta non si trovò dalle leggi prescritta; nè sappiamo, che l'ussiero, se non i Padri co' loro sigliuoli, ed i Maestri co'.

lor discepoli.

Aveano due sorti di carceri: l'una somigliante alle nostre, che appellavano Teilpilojan per li debitori, che ricusavano di pagare i loro debiti, e per que'rei, che non erano
meritevoli di pena di morte, e l'altra più stretta, che dicevano Quauhcalli, satta a guisa di gabbia, per li prigionieri,
che doveano sacrisicarsi, e per li rei di pena capitale. L'una,
e l'altra erano sempre da buona guardia custodite. A' rei di
morte si dava l'alimento assai scarso, acciocchè cominciassero anticipatamente ad assaggiare l'amarezza della morte. I
prigionieri pel contrario erano ben nudriti, acciocchè comparissero con buona carnagione al facrissio. Se per trascuraggine della guardia scappava qualche prigioniere dalla gabbia, il Comun della contrada, a cui toccava il mantener le
prigioni di guardie, era obbligato a pagare al padrone del
fuggi-

fuggitivo una schiava, una soma di vesti di cotone, ed una rotella.

LIB. VII.

Or'avendo ragionato abbastanza del governo politico de' Messicani, è d'uopo il dire ciò che appartiene al mili- Ussiziali tare. Non v'era presso loro professione più stimata di quel-diguerra, la delle armi. Il nume più riverito da loro era quello del- ed ordini militari. la guerra, il qual veneravano, come principal Protettore della Nazione. Niun Principe era eletto Re, se prima non avea dati in parecchie battaglie de' saggi di coraggio, e di perizia militare, sino a meritarsi il luminoso impiego di General d'esercito: e niun Re era incoronato, finattantochè non avesse colle sue mani pigliati i nemici, che doveano facrificarsi nelle seste della sua incoronazione.

Tutti i Re Messicani da Itzcoatl sino a Quauhtemotzin, che fu l'ultimo, passarono dal comando dell'esercito al governo del Regno. Anche nell'altra vita l'anime più felici da loro stimate, erano quelle di coloro, che morivano coll'armi in mano per la loro patria. Pel gran pregio, in cui era appo loro il mestier dell'armi, procuravano d'incoraggire i loro figliuoli, e d'indurirli dalla più tenera età per le fatiche della guerra. Un concetto sì vantaggioso della gloria dell' armi fu quello, che formò quegli Eroi, le cui illustri azioni abbiamo già accennate : quello, che lor fece scuotere il giogo de' Tepanechi, ed innalzar da sì umili principi una sì chiara, e sì famosa Monarchia: quello finalmente, che ampliò la lor dominazione dalle sponde del lago sino alle rive dell' uno, e dell'altro mare.

La suprema dignità militare era quella del General dell' esercito; ma v'erano quattro diversi gradi di Generali, tra i quali il più riguardevole era quello di Tlacochealeatl, (\*) ed ogni grado avea le sue insegne particolari. Non sappiamo, se gli altri tre gradi fossero in qualche maniera subor-

S 2 dinati

<sup>(\*)</sup> Alcuni Autori dicono, che Tlacochealeatl fignifica, Principe dei dardi; ma veramente non vuol dire altro, che Abitatore dell'armeria, o cafa dei dardi.

dinati al primo; nè pur sappiamo i lor nomi a cagione del-Lur. VII la varietà, che troviamo negli Autori. (f) Dopo i Generali erano i Capitani, ciascun de quali comandava un certo numero di Soldati.

Per ricompensare i servizi degli uomini di guerra, e per incoraggirli vieppiù, inventarono i Messicani tre ordini militari, appellati Acheaubtin, Quaubtin, e Oocelo, cioè Principi, Aquile, e Tigri. I più stimati erano quelli, che nell' ordine de Principi si chiamavano Quachictin. Questi portavano i capelli legati nella sommità della testa con una cordella rossa, dalla quale pendevano tanti siocchi di cotone, quante erano state le loro azioni gloriose. Quest' onore era in tanto pregio appo loro, che gli stessi Re, non che i Generali, si vantavano d'averlo. Di questo ordine su Motezuma II, come afferma il P. Acosta, ed anche il Re Tizoc, come appare ne' suoi ritratti. I Tigri si distinguevano per una certa armatura, che portavano macchiata a foggia della pelle di quelle fiere. Si fatti abiti soltanto s'usavano nella guerra; nella Corte tutti gli Uffiziali di guerra portavano un abito intessuto di vari colori, che appellavano Tlachquaubjo. Tutti quelli, che andavano per la prima volta alla guerra, non portavano veruna insegna; ma andavano vestiti d'un abito bianco, e grossolano di tela di maguei: e ciò offervavasi con un tal rigore, che anche i Principi Reali doveano dar prove della lor bravura, per poter cambiare quella veste si ordinaria con un'altra più pregevole, detta Tencaliubqui. Non solamente nelle insegne aveano gli ordini militari la lor distinzione, ma anche nelle stanze, che occupavano nel Real palagio, allorchè faceano la guardia al Re. Potevano essi aver masserizie d'oro, vestirsi della più fina bam-

<sup>(</sup>f) L'Interprete della Raccolta di Mendoza dice, che i nomi dei quattro gradi di Generali erano, Tlacochcalcatl, Atempanecatl Ezhuacatec atl, e Tlillancalqui. Il P. Acosta in vece d'Atempanecatl dice Tlacatecatl, ed in vece di Ezhuacatecatl, Ezhuahuacatl, ed aggiunge, questi essere stati i nomi dei quattro Elettori. Torquemada adopera il nome di Tlacatecatl; ma alle volte sa questo grado inferiore a quello del Tlacochcalcatl, ed alle volte consonde tutti e due.

bambagia, ed usar delle scarpe più leggiadre di quelle del basso Popolo, ciò che non permettevasi a' soldati, finchè non Lib. Villa avessero colle loro azioni meritato qualche avanzamento nella milizia. V'era un abito particolare chiamato Tiacatziubqui, destinato per premio di quel soldato, che col suo esempio incoraggiva l'esercito disanimato a continuar vigorosamente la

battaglia -Quando il Re usciva alla guerra, portava, oltre alla sua Abito armadura, certe insegne particolari: nelle gambe certi mezzi militar stivali composti di lamette sottili d'oro: nelle braccia altre del Relamette dello stesso metallo, e smaniglie di gemme: nel labbro inferiore uno smeraldo incastonato in oro: nelle orecchie degli orecchini altresì di smeraldi: nel collo una collana, o catena di oro, e di gemme, ed un pennacchio di vaghe piume ful capo; ma l'insegna più espressiva della maestà Reale era un prezioso lavoro di vaghe penne, che si stendeva dal capo sino alla schiena. (g) Generalmente i Messicani aveano una gran cura di distinguere le persone, massimamente nella guerra, per le insegne.

L' Armi tanto difensive, quanto offensive, di cui si ser- 5. 23: vivano i Messicani, e le altre Nazioni d' Anahuac, erano Armide' varie. Le difensive comuni a' Nobili, ed a' Plebei, agli Messica-Uffiziali, ed a' Soldati, erano gli scudi, che essi appellavano Chimalli, (b) i quali erano di diverse fatte, e materie. Alcuni erano perfettamente tondi, ed altri tondati soltanto nella parte inferiore. Alcuni erano fatti d' otatli, o canne sode, ed elastiche, intessute di grosse sila di cotone, e coperte di piume, e que' de' Nobili, di lame sottili d' oro; ed altri erano

di

<sup>(</sup>g) Tutte queste Reali insegne aveano i lor nomi particolari. Chiamavano gli stivali cozehuatl, i bracciali Matemecatl, le maniglie Matzopeztli,

lo smeraldo del labbro Tentetl, gli orecchini Naccostili, la collana Cozcape-tlatl, e la principale insegna di penne Quachictli.

(h) Il Solis pretende, che lo scudo non sosse da altri usato, che dai Si-gnori; ma il Conquistatore Anonimo, il quale vide spesse volte armati i Messicani, e si trovò in molte battaglie contra loro, dice espressamente, quelle arme essere state comuni a tutti. Non vie è Autore, che più esattamente di esso lui favelli delle armi dei Messicani.

di testuggini grandi guernite di rame, d'argento, o d'oro se-Lib. VII condo il grado, che aveano nella Milizia, e le loro facoltà. Questi erano d'una grandezza regolare; ma ve n'erano altri sì smisurati, che coprivano con essi tutto il corpo, quando lor piaceva; e quando non era d'uopo servirsene, gli raccorciavano, e gli mettevano sotto il braccio, a guisa de'nostri parasoli, i quali può credersi, che sieno stati di pelli d'animali, o di tela incerata coll'ule, o ragia elastica. (\*) Pel contrario v'erano altri scudi assai piccoli, men sorti che belli, e fregiati di belle penne; ma questi non servivano per la guerra, ma soltanto per li balli, che sacevano a sog-

gia d' una battaglia.

L' Armi difensive proprie degli Uffiziali erano certe corazze di cotone grosse uno, ed anche due dita, le quali resistevano bastevolmente alle frecce; e però gli stessi Spagnuoli le adoperarono nella guerra contro i Messicani. Il nome Ichcabuepilli, che davano i Messicani a questa sorte di corazza, fu cambiato dagli Spagnuoli in quello d' Escaupil - Sopra tale corazza, la quale soltanto copriva il busto, vestivansi di un' altra armatura, che oltre al busto, copriva le coscie, e la metà delle braccia, siccome si vede nelle nostre figure delle armadure messicane. I Signori solevano portare una grossa sopravvesta di piuma sopra una corazza composta di parecchie piastre d' oro, o d' argento indorato, con cui, non che alle frecce, si rendevano ancora impenetrabili a' dardi, ed alle nostre spade, siccome ne fa fede il Conquistatore A nonimo. Oltre agli arneu, che portavano per difesa del busto, delle braccia, delle coscie, ed anche delle gambe, usavano portare il capo incassato in una testa di tigre, o di serpe, fatta di legno, o d'altra materia, colla bocca aperta, e fornita di grossi denti per sar più paura, ed in tal maniera atteggiata, che secondo che ne testifica il suddetto Autore, pareva voler riggettare il Soldato. Tutti gli Uffiziali, ed i

<sup>(\*)</sup> Fanno menzione di questi scudi grandi il Conquistatore Anonimo, Didaco Godoi, e Bernal Diaz, tutti e tre Conquistatori.





Nobili portavano un bel pennacchio sul capo, ingegnandosi con sì fatte aggiunte di far comparire più vantaggiosa la so-Lis. VII. ro statura. I semplici Soldati andavano affatto ignudi senz' altra veste, che il Mantlatl, o sia cintura, con cui coprivano le vergogne; ma singevano il vestito, che lor mancava, co' diversi colori, con cui dipingevano i loro corpi. Gli Storici Europei, che si mostrano tanto maravigliati di questo, e d' altri costumi stravaganti degli Americani, non s'avvedono, quanto comuni sieno stati sì fatti costumi nelle antiche Na-

zioni della stessa Europa.

- to the first on the

L' Armi offensive de' Messicani erano le frecce, le frombole, le mazze, le lancie, le picche, le spade, ed i dardi. I loro archi erano d' un legno elastico, e malagevole a rompersi, e la corda di nervi d' animali, o di pelo di cervo filato. V' erano alcuni archi sì grandi, ( siccome anche oggi ne sono presso alcune Nazioni di quel Continente, ) che aveano più di cinque piedi di corda. Le frecce erano di bacchette dure armate d' un osso aguzzato, o d' una lisca grossa di pesce, o di selce, o d' itztli. Erano agilissimi nel tirarle, e destrissimi nell' imberciare, essendo in ciò da fanciulli esercitati, ed incoraggiti con premj da' lor maestri, e da' lor genitori. I Tehuacanesi erano singolarmente rinomati per la lor destrezza nel tirar tre, o quattro frecce insieme. Le cose maravigliose, che anche a' nostri tempi son vedute farsi da' Taraumarest, dagli Hiaquest, e d'altri Popoli di quelle regioni, che ancor conservano l'arco, e la freccia, ci fanno conoseere ciò, che facevano anticamente i Messicani. (i) Niun Popolo del paese d' Anahuac si servi mai delle frecce invelenate; forse perchè volevano pigliar vivi i nemici per sacrificargli.

II

<sup>(</sup>i) La destrezza diquei Popolinel tirar le frecce non sarebbe credibile, se non fosse accertata per la deposizione di centinaja di testimoni oculati. Radunatisi parecchi frecciatori gettano in sù una pannocchia di frumentone, e si mettono a saettarla con una tal prontezza, e con una tal desterità, che non la lasciano venire a terra, finattantochè non le hanno levati tutti i grani. Gettano similmente una moneta d'argento non più grande d'un giulio, e saettandola la trattengono in aria, quanto vogliono.

Lib. VII. l'arma, che colà aveano equivalente alla spada dell'antico Continente, era un sorte bastone lungo tre piedi e mezzo in circa, e largo quattro dita, armato dall'una, e dall'altra banda di certi rasoi oltremodo aguzzi di pietra itzili, siccati, e tenacemente attaccati nel bastone colia gomma lacca; (k) i quali aveano tre dita di lunghezza, uno, o due di larghezza, e grosse quanto le nostre spade antiche. Era sì tagliente quest' arme, che avvenne, secondo che asserma il P. Acosta, di decapitare assatto un cavallo d'un sol colpo d'essa; (l) ma soltanto il primo colpo era da temersi; perchè i rasoi tosto si rendevano ottusi. Portavano quest'arma legata con una corda al braccio, acciocchè nell'avventare i colpi non iscappasse. La forma del Maquabuiti si trova presso parecchi Storici, e può vedersi nelle nostre figure.

Le Picche de' Messicani aveano, in vece di serro, un gran selce, ma altre aveano la punta di rame - I Chinantechi, ed alcuni Popoli di Chiapan usavano picche sì smisurate, che aveano più di tre pertiche, o diciotto piedi di lunghezza, e d'esse si prevalse il Conquistatore Cortès contro la Caval-

lerla del suo rivale Panfilo Narvaez.

Il Tlacochtli, o Dardo messicano, era una lanciuola d'
otatli, o d'altro legno sorte colla punta indurita al suoco,
o pur armata di rame, d'itztli, o d'osso, e molti aveano
tre punte per sar con esse tre serite in una volta. Lancia-

va-

(L) Il Dottor Hernandez dice, che con un colpo di maquabuitl si poteva tagliare un uomo per mezzo, ed il Conquistatore Anonimo ne sa sede d'aver egli veduto in una battaglia un Messicano, il quale con un colpo, che diede ad un cavallo nella pancia, gli sece venir suori gl'intessini, ed un altro, che con un simil colpo dato ad un altro cavallo nella testa, il disses morto ai suoi piedi.

<sup>(</sup>K) Herrera dice, che attaccavano dei felci alle loro spade col sugo viscoso d'una certa radice, appellata cacotle, mischiato con sangue di pipistrelli; ma nè si servivano di selci nelle loro spade, nè per attaccare i rassoi d'itztli adoperavano altro, che la lacca, la quale per non so che somiglianza collo sterco dei pipistrelli, appellavano Tzinacancuitlatl, e da questo nome senz'altro si cagionò l'errore di quel Cronchista.

vano i dardi con una corda, (\*) per ritrarli dopo aver ferito. Questa è stata l'arma più temuta dagli Spagnuoli Con-L 1B.VII. quistatori; poichè con tal forza solevano lanciarla, che passavano da banda a banda un uomo. I Soldati. per lo più andavano armati insieme di spada, d'arco, e frecce, di dardo, e di frombola. Non sappiamo, se ancor per la guerra si servivano della loro scure, di cui appretso ragioneremo.

Aveano ancora nella guerra stendardi, e strumenti mu- Stendarsicali. Gli stendardi più somiglianti al signum de' Roma- di,e Muni, che alle nostre bandiere, erano aste lunghe otto in sica midieci piedi, sulle quali portavano le armi, o sia l'insegna dello Stato, fatta d'oro, o di piuma, o d'altra nobil materia. L' insegna dell' Imperio Messicano era un' Aquila in atteggiamento di scagliarsi contro una Tigre; quella della Repubblica Tlascallese un' Aquila colle ali distese (m); ma ciascheduna delle quattro Signorie, che componevano la Repubblica, aveva la sua insegna particolare. Quella d' Ocotelolco era un uccello verde sopra una rupe, quella di Tizatlan una garza bianca sopra un' altra rupe, quella di Tepeticpac un Lupo feroce tenendo alcune frecce in mano, e quella di Quiahuiztlan un parasole di penne verdi. Lo stendardo, che pigliò il Conquistatore Cortès nella rinomata battaglia d' Otompan, era una rete d' oro, la quale sarà stata verisimilmente l' insegna di qualche Città del lago. Oltre allo stendardo comune, e principale dell' esercito, ciascuna compagnia, composta di dugento, o trecento Soldati, portava il suo stendardo particolare, la quale non che per questa insegna, ma distinguevasi ancora dalle altre pel colore delle penne, che sulle armadure portavano gli Uffiziali, ed i Nobili. Il portar lo stendardo dell' esercito toccava, almeno negli Storia del Messico Tom. II.

(\*) Il Dardo Messicano era di quella sorte di dardi, che i Romani appellavano Hassile, Jaculum, o Telum amentatum, ed il nome spagnuolo Amento o Amiento, di cui si servono gli Storici del Messico, vale lo stesso, che l' Amentum dei Latini.

(M) Il Gomara dice, che l'insegna della Repubblica Tlascallese era una Gru; ma altri Storici meglio informati di lui affermano, ch'era un' A-

quila.

guerra.

ultimi anni dell'Imperio, al Generale, e quelli delle Compa-Lib. VII gnie, secondo che noi congetturiamo, a' loro Capi. Portavano l'asta dello stendardo così strettamente legata sul dorso, ch' era pressochè impossibile lo strapparlo senza tagliare a pezzi colui, che lo portava. I Messicani portavanlo sempre nel centro dell' esercito. I Tlascallesi, quando marciavano le lor truppe in tempo di pace, lo portavano nella vanguardia; ma in tempo di guerra nella retroguardia.

> La lor Musica militare, nella quale era più il rumore, che l'armonia, si componeva di tamburelli, di cornette, e di certi lumaconi marini, che rendevano un suono acutissimo.

Per dichiarar la guerra si disaminava prima nel Consi-Maniera glio la cagione d'intraprenderla, la qual' era per lo più la rare, e di ribellione di qualche Città o Provincia, la morte data ad alcuni Corrieri, o Mercanti Messicani, Acolhui, o Tepanechi, o qualche grave insulto fatto a' loro Ambasciatori. Se la ribellione era d'alcuni Capi, non già dei Popoli, si-faceano condurre i colpevoli alla Capitale per punirli. Se era anche colpevole il Popolo, gli si dimandava la soddisfazione a nome del Re. Se si sottomettevano, e manifestavano un vero pentimento, si perdonava loro la colpa, e s' esortavano all' emenda; ma se in vece d'umiliarsi, rispondevano con arroganza, e s' ostinavano nel negare la soddisfazione addimandata, o pur commettevano un nuovo insulto contro i Messaggieri mandati loro, ventilavasi l'affare nel consiglio, e presa la risoluzione della guerra si davano gli ordini opportuni a' Generali. Talvolta i Re per giustificar vieppiù la lor condotta, prima d'intraprender la guerra contro qualche luogo, o stato, mandavano tre differenti ambasciate: la prima al Signor dello stato colpevole, richiedendo da lui una convenevol soddisfazione, e prescrivendogli il tempo, nel qual dovea darla sotto pena d' esser trattato da nemico: la seconda alla Nobiltà, acciocche persuadesse il suo Signore di sottrassi colla sommessione al gastigo, che gli soprastava, e la terza al Popolo, per farlo consapevole delle cagioni della guerra, e talvolta, secondo che ne dice uno Storico, erano sì efficaci

caci le ragioni proposte dagli Ambasciatori, e s' esageravano da loro sì vivamente i vantaggi della pace, e gl' incomodi Lib. VII. della guerra, che si veniva a qualche accomodamento. Solevano ancora mandar cogli Ambasciatori l'idolo d' Huitzilopochtli, prescrivendo a coloro, che cagionavano la guerra, di dargli luogo tra i loro Dei. Se costoro trovavansi con sorze bastevoli per resistere, ributtavano la proposizione, e licenziavano il Dio sorestiere; mase non si riconoscevano in istato di poter sossenere la guerra, accoglievano l'idolo, e lo collocavano tra i loro Dei provinciali, e rispondevano all' ambasciata con un buon presente d'oro, e di gemme, o di belle penne, protestando la lor sommessione al Sovrano.

Caso che s' avesse a far la guerra, avanti ogni altra cosa si dava avviso a' nemici, acciocchè s'apparecchiassero alla disesa, stimando viltà, d'uomini coraggiosi assatto indegna, l'assalir gli sprovveduti: e però mandavansi innanzi alcuni scudi, ch' erano un contrassegno di ssida, ed alcuni abiti di cotone. Se un'Re ssidava un altro, aggiungevasi la ceremonia d'ungerlo, e d'attaccargli delle penne nella testa per mezzo dell'Ambasciatore, come avvenne nella ssida del Re Itzcoatl al Tiranno Maxtlaton; Indi spedivano le spie, alle quali davano il nome di Quimichtin, o Sorci, acciocchè travestiti si portassero nel paese de' nemici ad osservare i loro andamenti, ed il numero, e la qualità delle truppe, che s' allestivano. Se riuscivano costoro nella lor commessione, erano ben premiati.

Finalmente dopo aver fatti alcuni facrifizj al Dio della guerra, ed a' Numi protettori dello Stato, o Città, contro cui si faceva la guerra per meritarsi la lor protezione, marciava l' Esercito, non già formato in ali, nè ordinato in file, ma pur diviso in compagnie, e ciascuna col suo capo, ed il suo stendardo. Quando l'esercito era numeroso, si contava per Xiquipilli: ed ogni Xiquipilli si componeva d'otto mila uomini. E' affai verisimile, che ciascheduno di questi corpi sosse comandato da un Tlacarecati, o d'altro Generale. Il luogo, dove comunemente si dava la prima battaglia, era un campo destinato per ciò in ciascuna Provincia, ed appellato

Jaotlalli, cioè, Terra, o Campo di battaglia. Davasi principio LIE. VII alla battaglia con uno spaventevole rumore, ( troppo usato nell' antica Europa, anche presso i Romani,) degli strumenti militari, de' clamori, e de' fischj sì grandi, che faceano paura a chiunque non era avvezzo a sentirli, come ne sa sede di propria esperienza il Conquistatore Anonimo. Presso i Tezcucani, e forse ancora presso gli altri Popoli, dava il Re, o il Generale il segno della battaglia col suon d'un tamburello, che portava sospeso dalle spalle. Il loro primo impeto era furioso; ma non si scagliavano tutti in una volta, come pubblicarono parecchi Autori; mentre eran soliti, come consta dalla loro storia, d'aver delle truppe riservate pel maggior bisogno. Alle volte cominciavano la battaglia colle frecce, ed alle volte co' dardi, e co' sassi, e quando aveano consumate le frecce, adoperavano le picche, le mazze, e le spade. Procuravano con somma diligenza di conservar E unione delle loro schiere, di difender lo stendardo, e di ritirare i morti, ed i feriti dalla vista de' lor nemici. V' erano nell' esercito certi uomini, che non aveano altro impiego, che quello di sottrarre dagli occhi de' nemici cotali obbietti, che avrebbon potuto ravvivare il loro coraggio, e render più insolente il loro orgoglio. Usavano spesso le imboscate, appiattandosi tra le macchie, o in fosse a bella posta fatte, di cui n' ebbero troppa sperienza gli Spagnuoli; e frequentemente fingevano di fuggire per condurre i nemici impegnati in inseguirli a qualche luogo pericoloso, o per caricarli con nuove: truppe alle spalle. Il maggior loro sforzo nelle battaglie non era tanto d' uccidere, quanto di far prigionieri per li saerifizj: nè si stimava la bravura d' un Soldato pel numero de' morti, che lasciava nel campo, ma per quello de' prigioni, che dopo la battaglia presentava al Generale, come abbiamo detto altrove: e questa su senz' altro una delle principali cagioni della conservazione degli Spagnuoli fra tanti pericoli, e massimamente in quella orrenda notte, nella quale uscirono sconsitti dalla Capitale. Quando qualche nemico ormai vinto si sforzava per salvarsi colla suga, gli tagliavano

i garetti, acciocche non potesse scappare. Quando vedevano pigliato da' nemici lo stendardo dell' esercito, o morto il loro Lib. VII. Generale, tutti fuggivano, ed allora non v' era forza uma-

na capace di trattenerli.

Terminata la battaglia celebravano i vincitori con grandi allegrezze la vittoria, e premiavano gli Uffiziali, ed i Soldati, che aveano fatti alcuni prigionieri. Quando il Re di Messico pigliava personalmente qualche nemico, gli mandavano ambasciare da tutte le Provincie del Regno per congratularsi con lui, e presentargli alcun regalo. Vestivano il prigione delle migliori vesti, lo fregiavano di giojelli, ed in una lettiga lo portavano alla Corte, là onde uscivano ad incontrarlo i Cittadini con musica, e grandi acclamazioni. Venuto il giorno del sacrifizio, dopo aver digiunato il giorno innanzi il Re, come solevano fare i padroni delle vittime, portavano il Real prigione ornato delle insegne del Sole all' altare cumune de sacrifizi, dov era sacrificato dal Sommo Sacerdote. Faceva questi col fangue di lui un'aspersione verfo i quattro venti principali, e mandava un vaso pieno del medesimo fangue al Re, il quale faceva spruzzar d'esso turti gl'Idoli, che erano dentro il recinto del tempio maggiore, in rendimento di grazie per la vittoria ottenuta contro i nemici dello Stato. Infilzavano la resta in un legno altissimo, e poiche s'era seccara la pelle del corpo, l'empievano di cotone, e la sospendevano nel Real palazzo, per ricordamento di si glorioso fatto: nel che avea non poca parte l'adulazione.

Quando era per assediarsi qualche Città, sa premura maggior degli Assediati era quella di porre in sicuro i lor figliuoli, le lor donne, e gl'invalidi: onde opportunamente gli mandavano ad un' altra Città, o pure a' monti. Così salvavano quella debol gente dal furor de'nemici, ed impedivano la soverchia consumazione de'viveri.

Per la difesa de' luoghi usavano di varie sorti di forti-Fortificaficazioni, ficcome muraglie, e baluardi co' lor parapetti, zionit. steccati, fossi, e trinciere. Della Città di Quauhquechollan

Lib. VII pietra, e calcina, alta venti piedi in circa, e grossa dodici. (\*)

I Conquistatori, che ci descrivono le fortificazioni di questa Città, fanno anche menzione di parecchie altre, fra le quali fu rinomata la muraglia, che i Tlascallesi aveano fabbricata su' confini orientali della loro Repubblica, per difendersi dalle invasioni delle truppe Messicane, che v'erano ne' presidj d' Iztacmaxtitlan, di Xocotlan, e d'altri luoghi. Questa muraglia, la quale stendevasi da una montagna ad un' altra, avea sei miglia di lunghezza, otto piedi d'altezza, oltre al parapetto, e diciotto di grossezza. Era fatta di pietra, e di smalto tenace, e forte. (n) Non v'era più d'un uscio stretto otto piedi incirca, e lungo quaranta passi, e desso era lo spazio interposto tra le due estremità della muraglia piegata l'una attorno all'altra, e formandone, come quella di Quauhquechollan, due semicircoli concentrici. Ciò può intendersi più facilmente nella figura, che presentiamo a' Lettori. Vedonsi finora alcuni avanzi di tal muraglia.

Sussiste eziandio una fortezza antica sabbricata sulla cima d'una montagna poco discosta dal Villaggio di Molcaxac, circondata da quattro muraglie, poste in qualche distanza l'una dall'altra dal piè del monte sino alla cima. Nelle vicinanze si vedono molti piccoli baluardi di pietra, e di calcina, e sopra un colle due miglia lontano da quel monte, si vedono gli avanzi d'un'antica, e popolosa Città, della quale non v'è memoria presso gli Storici. Venticinque miglia in circa da Cordova verso Greco v'è ancora l'antica sortezza di Quaubtocheo (oggi Guatusco) circondata d'alte muraglie di pietra durissima, nella quale non si può entra-

re ,

<sup>(\*)</sup> Nel lib. IX. faremo la descrizione delle fortificazioni di Quauhquechollan.

<sup>(</sup>n) Bernal Diaz dice, che la muraglia de' Tlascallesi era di pietra, e calcina, e d'un bitume sì forte, ch'era d'uopo usar de' pieconi di ferro per disfarla. Cortès pel contrario asserma, ch'era di pietra secca. Noi diamo in ciò più sede a Bernal Diaz; perchè egli protesta d'avere osservato attentamente questa muraglia, benchè, come idiota, dia il nome di bitume allo smalto, che adoperavano quelle Nazioni.





re, se non salendo per molti gradi molto alti, e stretti; mentre così erano per lo più l'entrate delle loro fortezze. Lib. VIII Da questo antico edifizio coperto ormai di macchie per la trascuraggine di que Popoli, cavò pochi anni sa un Cavalier Cordovese parecchie statue di pietra ben lavorate, per ornar con esse la sua casa. Presso all'antica Corte di Tezcuco si conserva una parte dell'alta muraglia, che circondava la Città di Coatlichan. Vorrei, che i miei compatrioti procurassero conservare questi pochi avanzi dell'architettura militare de Messicani, poichè hanno lasciato perire tante altre

cose pregevoli della loro antichità. (0)

La Corte di Messico forte abbastanza in que' tempi per la sua situazione, s' era renduta inespugnabile a' suoi nemici per la industria de' suoi abitatori. Non v'era accesso alla Città, se non per le strade sabbricate sul lago, e per renderlo vieppiù malagevole in tempo di guerra, aveano costrutti molti baluardi nelle medesime strade, e le aveano tagliate con parecchi fossi profondi, su'quali aveano de'ponti levatoi, e per difendere i fossi faceano buone trincee. Questi fossi furono i sepolcri di tanti Spagnuoli, e Tlascallesi nella terribil notte del 1. Luglio, di cui poi favelleremo, e quelli che tanto ritardarono l' espugnazione di quella gran Città ad un esercito sì numeroso, e sì vantaggiosamente armato, qual fu quello, che Cortès impiegò nell'assedio; e se non fosse stato per li brigantini, avrebbono stentato più a prender la Città, e sarebbe loro costato più sangue. Per difender per acqua la Città aveano molte migliaja di barche, e spesso s'esercitavano in questo genere di combattimenti.

Ma le più singolari fortificazioni di Messico erano gli stessi tempi, e massimamente il tempio maggiore, che sembra-

<sup>(0)</sup> Queste scarse notizie di quegli avanzi dell'Antichità Messicana avute da testimoni oculati, e degni d'ogni sede, ci persuadono esservene ancora molti altri, di cui non sappiamo per la noncuranza de' miei compatrioti. Vedasi ciò, che intorno a queste anticaglie diciamo nelle nostre disfertazioni contro il Sig. de P., ed il Dott. Robertson.

brava una Cittadella. La muraglia, che circondava tutto il Lib. VII. recinto del tempio, le cinque armerie, che v'erano fornite d'ogni sorta d'armi offensive, e difensive, e la stessa architettura del tempio, che rendeva sì malagevole la falita, danno chiaramente a divedere, che in sì fatte fabbriche non aveva minor interesse la Politica, che la Religione, e che nel costruirle, non che alla lor superstizione, ma badavano ancora alla loro difesa. Ci consta per la storia, che si fortificavano ne'tempi, quando non potevano impedire a' nemici l'entrata nella Città, ed indi li travagliavano con frecce, con dardi, e con sassate. Nel libro ultimo di questa storia vedremo quanto stentarono gli Spagnuoli a prendere il tempio maggiore, dove s'erano fortificati cinquecento Nobili mesficani.

La somma stima, in cui erano presso i Messicani le cose della guerra, non gli distoglievano dalle arti della pace. Primieramente l'Agricoltura, ch' è uno de' principali impieghi della vita civile, su da tempo immemorabile esercitata da' Messicani, e da quasi tutte le Nazioni d'Anahuac. I Toltechi s'impiegarono diligentemente in essa, e l'insegnarono a' Cicimechi cacciatori. Intorno a' Messicani sappiamo, che in tutto quel lungo pellegrinaggio, che fecero dalla lor patria Aztlan sino al lago, dove fondarono Messico, coltivarono la terra in que'luoghi, dove qualche tempo si trattennero, e delle lor raccolte si sostentarono. Sopraffatti poi da' Colhui, e da' Tepanechi, e ridotti alle misere isolette del lago, cessarono per alcuni anni di coltivar la terra, perchè non l'aveano, finchè 5. 27. ammaestrati dalla necessità, e dalla industria formarono cam-Campied pi, ed orti mobili, e galleggianti sulle stesse acque del lago. leggianti Il modo, ch' ebbero allora di farli, e che finora offervano, è nel lago assai semplice. Fanno una intrecciatura di vinchi, o di radici

Messica- d'alcune piante palustri, o d'altra materia leve, ma capace peraltro di sostenere unita la terra dell'orto. Sopra un tal fondamento mettono cespugli leggieri di quegli stessi, che galleggiano nel lago, e sopra tutto il fango, che traggon dal fondo del medesimo lago. La lor figura regolare è quadri-

drilunga: la lunghezza, e la larghezza son varie; ma per lo più kanno, secondo che mi pare, otto pertiche in circa di Lib. VII, lunghezza, non più di tre di larghezza, e meno d'un piede d'elevazione sulla superficie dell'acqua. Questi surono i primi campi, che ebbero i Messicani dopo la fondazione di Messico, ne'quali coltivavano il frumentone, il peverone, ed altre piante necessarie al loro sostentamento. Nel tempo appresso essendosi eccessivamente moltiplicati coll' industria di quel Popolo, vi furono ancora giardini di fiori, e d'erbe odorifere, che s'impiegavano pel culto degli Dii, e per le delizie de'Signori. Presentemente vi si coltivano siori, ed ogni forta d' ortaggio. Tutti i d'i dell'anno sullo spuntar della luce si vedono arrivar pel canale alla gran piazza di quella Capitale innumerabili barche cariche di molte spezie di fiori, e d'erbe in quegli orti coltivate. Tutte vi vengono a maraviglia; perchè il fango del lago è fertilissimo, oltrechè non ha bisogno dell' acqua del Cielo. Negli orti più grandi suol esservi qualche arbuscello, ed anche una capanna per ricoverarvisi il coltivatore, e difendersi dalla pioggia, e dal Sole. Dove il padrone di qualche orto, o, come volgarmente il chiamano, Chinampa, vuol passare ad un altro sito, o per allontanarsi da un pernicioso vicino, o per avvicinarsi più alla sua famiglia, si mette nella sua barca, e da se solo, se l'orto è piccolo, o ajutato da altri, se è grande, lo tira a rimorchio, e lo conduce ove vuole, insieme colla capanna, e cogli arbuscelli. Quella parte del lago, dove sono questi orti, e giardini, è un luogo di diporto sommamente delizioso, dove pigliano i sensi il più dolce piacer del mondo.

Poiche i Messicani scosso il giogo de' Tepanechi cominciarono colle loro conquiste a procacciarsi terreni lavorativi, Maniera s' applicarono con somma diligenza all' Agricoltura. Non a- di coltivendo nè aratro, nè buoi, nè altri animali da impiegare nel terra. coltivamento della terra, supplivano colla loro satica, e con alcuni strumenti assai semplici. Per zappare, e vangar la terra si servivano della Coatl, (oggi Coa, ) ch'è uno strumento di rame col manico di legno, ma diverso dalla 'zappa, e

Storia del Messico Tom. II. dalla

dalla vanga. Per tagliar gli alberi adoperavano la loro scu-Lib. VIII re parimente di rame, la qual' era della stessa forma della nostra, se non che dove la nostra ha il suo occhio, dove si mette il manico, quella pel contrario dentro l'occhio del manico si metteva. Aveano pure altri strumenti d'Agricoltura; ma la trascuraggine degli Scrittori antichi in questo soggetto ci ha privati de' lumi necessari per intraprendere la lor descrizione.

Per innaffiare i campi servivansi delle acque de' siumi; e de' sossai, che scendevano dalle montagne, sacendo pescaje per ritenerle, e gore per condurle. Ne' luoghi alti, o nelle pendici de' monti non seminavano tutti gli anni; ma li lassiavano riposare, sinchè vi sossero molte macchie, le quali bruciavano, e con le loro ceneri riparavano i sali, che l'acque aveano involati. Circondavano i loro campi con chiuse di pietra, o con siepi di maguei, che sono assai vantaggiose, e nel mese Panquetzaliztli, che cominciava, come abbiam già detto, addì 3. Decembre, le racconciavano, se bisognava.

Il modo, che allora aveano, e che sinora conservano in alcuni luoghi, di seminare il frumentone, è questa. Fa il seminatore un picciol buco nella terra con un bastone, la cui punta è indurita al suoco, e vi getta uno, o due grani di frumentone da una sporta, che dall'omero tien sospessa, e lo copre con un poco di terra prevalendosi per ciò d'uno de'suoi piedi: passa avanti, e ad una certa distanza, la qual'è varia secondo la qualità del terreno, apre un altro buco, e così seguita per linea diritta sino al termine del campo, e di là torna sormando un'altra linea paralella alla prima. Le linee divengono sì diritte, come se sossero fatte a corda, e la distanza tra pianta e pianta sì uguale da per tutto, come se sosse seguita presa a misura. Questa maniera di seminare, appena usata oggidì da alcuni Indiani, benchè più lenta, (\*) è pure più vantaggiosa, mentre si proporziona con

mag-

<sup>(\*)</sup> La lentezza non è tanta, quanta pare; mentre i Contadini avvezzi ad un tal esercizio lo fanno con una velocità sorprendente.

maggior esattezza la quantità del seme alle forze del terreno, oltrechè quasi nulla si perde del grano seminato. In Lib. VII. fatti le raccolte ne' campi in cotal guisa coltivati sono assai più abbondanti. Quando la pianta del frumentone arriva ad una certa grandezza, le coprono il piede con un mucchio di terra, acciocche si nudrisca meglio, e possa vieppiù resistere alle spinte de' venti.

Nelle fatiche della campagna erano gli uomini dalle lor mogli ajutati. Agli uomini toccava il zappare, e vangar la terra, il seminare, l'ammucchiar la terra attorno alle piante, ed il mietere; alle donne lo sfogliare le pannocchie, ed il netrare il grano; il farchiare, e lo sgranare erano comuni

agli uni, ed alle altre.

Aveano aje, dove sfogliavano, e sgranavano le pan-Aje, e nochie, e granai per guardare il grano. I lor granai era- Granai. no quadri, e per lo più di legno. Servivansi per ciò dell' Ojametl, ch' è un albero altissimo, di pochi rami, e sottili, di scorza sottile e liscia, e d' un legno pieghevole, ma difficile a rompersi, e ad intarlare. Formavano questi granai mettendo in quadro gli uni sopra gli altri i susti tondi, ed uguali d'Ojametl senz' altro lavoro, che quello di una piccola incavatura verso la loro estremità per aggiustarli, ed unirli sì perfettamente, che non lasciassero passaggio alla luce. Quando arrivava all' altezza, che volevano, lo coprivano con un' altra travata di pino, e sopra essa fabbricavano il tetto per difendere il grano dalla pioggia. Questi granai non aveano altro uscio, che due sole finestre, l'una piccola nella parte inferiore, e l'altra più grande nella parte superiore. Alcuni erano sì grandi, che potevano contenere cinque, o sei mila, ed anche più, fanegas (\*\*) di frumentone. Vi sono presentemente di sì fatti granai in alcuni luoghi dicosti dalla Capitale, e tra essi alcuni sì antichi, che sembrano essere stati fabbricati prima della Conquista, e secondochè mi V 2.

<sup>(\*\*)</sup> Misura Castigliana di cose secche, di cui abbiam satta menzione altrove.

disse una persona assai intendente d' Agricoltura, vi si con-LIB.VII. serva più il grano, che ne' granai fatti all' usanza dell' Eu-

ropa.

Attacco a' seminati solevano fare certe torricelle di legni, e di rami, o stuoje, nelle quali un uomo difeso dal Sole, e dalla pioggia faceva la guardia, e cacciava colla frombola gli uccelli, che vi concorrevano a dare il guasto alle biade. Vi sono sinora in uso si fatte torricelle, anche ne campi degli Spagnuoli, a cagione della troppo abbondanza d' uccelli.

Erano altresì i Messicani portatissimi per la coltura degli orti, e de' giardini, ne' quali erano piantati con bell' or-Giardini, dine alberi fruttiferi, erbe medicinali, e siori, de' quali faceae Boschi. no grand' uso non men pel sommo piacere che in essi prendevano, che per l'usanza, che v'era, di presentar de'mazzet. ti di fiori a' Re, a' Signori, agli Ambasciatori, e ad altre persone riguardevoli, oltre alla eccessiva quantità, che vi s' impiegava così ne' tempi, come negli Oratori privati. Tra gli orti e giardini antichi, di cui ci resta qualche memoria, sono stati assai celebri i giardini Reali di Messico, e di Tezcuco, da noi altrove mentovati, e que' de' Signori d'Iztapalapan, e di Huaxtepec. Tra i giardini del vasto palazzo del Signor d'Iztapalapan ve n' era uno, la cui grandezza, la disposizione, e la bellezza levarono in ammirazione i Conquistatori Spagnuoli . V' erano compartite in diversi quadri molte spezie di piante, che non minor piacere recavano alla vista, che all' odorato, e tra i quadri molte strade formate l' une d'alberi fruttiferi, e l'altre di spalliere di siori, e d'erbe aromatiche. Innaffiavanlo parecchi canali del lago, per uno de' quali v' entravano le barche. Nel centro del giardino v' era un vivajo quadro sì grande, che avea mille seicento passi di circuito, o sia quattrocento da ogni banda, dove viveano innumerabili uccelli acquatici, e da ogni banda avea de' gradi per discendere sino al fondo. Questo giardino, di cui fanno menzione come testimonj oculati il Cortès, e il Diaz, fu piantato, o almeno accresciuto, e migliorato, da Cuitlahuatzin fratello, e

successore nel Regno di Motezuma II. Egli vi sece traspiantar molti alberi pellegrini, come ne fa fede il Dott. Hernandez, Lib. VII.

che gli vide.

Assai più grande, e più celebre di quello d' Iztapalapan fu il giardino di Huaxtepec. Questo aveva sei miglia di circuito, ed era innaffiato da un bel fiume, che lo traversava. V'erano piantate con buon ordine e simmetria innumerabili spezie d'alberi, e di piante dilettevoli, e fabbricate in proporzionata distanza l'una dall'altra, parecchie case di delizie. Tra le piante ve n'erano molte straniere, portatevi anche da paesi lontani. Conservarono per molti anni gli Spagnuoli questo giardino, dove coltivavano ogni sorta d'erbe medicinali convenevoli a quel clima, per l'uso dell' ospedale, che vi fondarono, nel quale servì molti anni l'ammirabile Anacoreta Gregorio Lopez. (p)

Nè minor cura avevano della conservazione de boschi pel fornimento di legname da bruciare, e da fabbricare, e di cacciagione per la ricreazione del Re. Abbiamo già accennati altrove i boschi del Re Motezuma, e le leggi del Re Nezahualcojotl concernenti il taglio. Sarebbe vantaggio fo a quel Regno, che sussistessero sì fatte leggi, o almeno che non vi fosse tanta libertà nel taglio senza l'obbligo di piantare altrettanti alberi; poichè molti anteponendo la lor

<sup>(</sup>p) Il Cortès nella sua lettera a Carlo V. di 15: Maggio 1522, gli disse, che il giardino di Huaxtepec era il più grande, il più bello, ed il più dilet-tevole, che si fosse mai veduto. Il Bernal Diaz nel cap. 142. della sua Sto-ria dice, che questo giardino era assai maraviglioso, e degno veramente d' un gran Principe. Il Dott. Hernandez ne sa menzione spesso nella sua Storia Naturale, e nomina parecchie piante in esso traspiantate, e tra l'altre l'Huitziloxitl, o albero del bassamo. Lo stesso Cortès nella sua lettera a Carlo V. di 30. Ottobre 1520 gli racconta, che avendo egli pregato il Re Motezuma di far fare in Malinaltepec una Villa per quell'Imperatore, appena scorsi due mesi erano ivi state fabbricate quattro buone case; seminate sessanta fanegas di frumentone, e dieci di faggioli, piantati due mila piedi di caccao, e fattovi un gran vivajo, dove s'allevavano cinquecento anitre, ficcome nelle case mille cinquecento gallinacci, o payoni zmericani.

privata utilità al ben pubblico, abbattono senza verun ri-

Lib. VII guardo l'alberete per ampliare i loro campi. (9)

Tra le piante più coltivate da' Messicani, le principali dopo il frumentone erano quelle del cotone, del caccao, del Piante più Metl, o sia maguei, della Chia, e del peverone per la grancoltivate de utilità che lor rendevano. Il maguei rendeva da per se da'Messisolo quasi tutto il bisognevole alla vita de' poveri. Oltre al cani., farne buone siepi per i seminati, il suo tronco adoperavasi in vece di trave ne'tetti delle capanne, e le sue soglie in vece di tegole. Da queste foglie tiravano carta, filo, ago, vestito, calzamento, e corde, e dallo abbondantissimo sugo, che rende, faceano vino, mele, zucchero, ed aceto. Dal tronco, e dalla parte più grossa delle foglie, cotti sotto terra, ne tiravano una vivanda non ispiacevole. In esso finalmente aveano una possente medicina per parecchie malattie, e massimamente per quelle dell' orina. Anche oggi è una delle piante più pregiate, e delle più vantaggiose agli Spagnuoli, come appresso vedremo.

Per ciò che riguarda l'allevamento d'animali, il quas. 32. le è un impiego accessorio a quello dell' Agricoltura, benchè
Allevamento d' presso i Messicani non vi fossero Pastori, per mancar loro
animali affatto le greggie, allevavansi pure nelle lor case innumerabili spezie d'animali non conosciuti nell' Europa. Gli uomini privati allevavano Techichi, quadrupedi somiglianti, come
abbiamo detto, a' nostri cagnuoli, Gallinacci, o Pavoni americani, Quaglie, Oche, Anitre, ed-altre spezie d'uccelli,
nelle case di molti Signori, Pesci, Cervi, Conigli, e moltissimi uccelli, e nelle Case Reali, quasi tutte le spezie di
quadrupedi, e d'animali volatili di que paesi, e moltissime
d'acquatili, e di rettili. Può dirsi, che in questo genere di
magnificenza sorpassò Motezuma II tutti i Re del Mondo,

e che

<sup>(</sup>q) Molti luoghi si risentono ormai degli essetti della perniciosa libertà di tagliare i boschi. La Città di Queretaro si provvedeva innanzi de' legni necessari per le sue sabbriche nel bosco, che v'era nel vicino monte Cimatario. Oggidì sa d'uopo portarli da lontano, perchè quel monte è ormai assatto ignudo d'alberi.

e che non v'è stata mai Nazione, che agguagliar si possa a' Messicani nella cura di tante spezie d'animali, come nep. Lig. VII. pur nella cognizione delle loro inclinazioni, del cibo convenevole a ciascuna, e di tutt'i mezzi per la loro conservazione, e per la loro propagazione.

Tra gli animali allevati da' Messicani niun altro è più degno di rammemorarsi, che il Nochiztli, o Cocciniglia mefsicana da noi descritta nel libro primo. Questo inserto sì pregiato nell' Europa per la tintura, e massimamente per quella dello scarlatto, e del cremesino, essendo da una parte tanto delicato, e da un' altra tanto perseguitato da parecchi nemici, richiede affai maggior cura negli allevatori di quella che si vuole per li bachi da seta. La pioggia, il freddo, e il vento gagliardo gli nuocono. Gli uccelli, i forcj, i vermi, ed altri animali lo perseguitano a furia, e lo divorano: ond' è d'uopo tener sempre nette le piantate d'opunzia, o nopal, dove questi insetti s'allevano, badar continuamente per iscacciar gli uccelli perniciosi; fare ai medesimi de'nidi di sieno, o di mussa, nelle soglie dell'opunzia, del cui sugo si nudriscono, e levargli dalle piante insieme colle foglie, allorchè viene la stagione delle pioggie, per riporli nelle abitazioni. Prima di sgravidarsi le semmine mutano la pelle, e per levar loro questa spoglia, adoperano la coda del coniglio, maneggiandola soavemente per non distaccarle dalle foglie, nè far loro alcun male. In ciascuna foglia fanno tre nidi, ed in ciascun nido pongono infino a quindici Cocciniglie. Ogni anno fanno tre raccolte, riferbandone in ciascheduna un certo numero per la futura generazione; ma l'ultima raccolta è men pregiata, mentre in essa sono più piccole le Cocciniglie, e vengono frammischiate colla rasura dell'opunzia. Ammazzano per lo più la Cocciniglia nell'acqua calda. Dalla maniera poi di seccarla dipende principalmente la qualità del colore, che ne risulta. La miglior Cocciniglia è quella, che si secca al Sole. Alcuni la seccano nel comalli, o testo, dove cuocono il loro pane di frumentone, ed altri nel temazcalli, o sia ipocausto, di cui altrove favelleremo. Non

163 Non avrebbono potuto i Messicani ragunar tante sorte Lib. VII. d'animali, se non fossero stati destri nell'esercizio della caccia. Adoperavano per ciò l'arco, e le frecce, i dardi, le Caccia reti, le piediche, o sia lacci, e le cerbottane. Le cerbottade' Messi-ne, che usavano i Re ed i principali Signori, erano curiocani. samente intagliate, e dipinte, e anche guernite d'oro, o d'argento. Oltre alla caccia, che facevano i particolari, o per provvedersi di carne, o per mero divertimento, solevano farsi caccie generali, o stabilite per costume per procacciarsi una gran copia di vittime per li sacrifizi, o straordinariamente prescritte dal Re, Sceglievasi per sì fatta caccia un gran bosco, che per lo più soleva effere quello di Zacatepec non molto discosto dalla Capitale, e quivi il luogo più a proposito per tendere un gran numero di lacci, e di reri. Faceano tra alcune migliaja di cacciatori, un gran cerchio al bosco di sei, otto, o più miglia, secondo il numero d'animali, che volevano cacciare: attaccavano fuoco da per tutto al fie-

> no, e all'erba, e faceano insieme uno spaventevole rumore di tamburri, di cornette, di clamori, e di sischi. Gli animali spaventati dal rumore, e dal fuoco fuggivano verso il centro del bosco, ch'era appunto il luogo, dov'erano tesi i lacci. I cacciatori s'incamminavano verso lo stesso sito, e continuando ognora il rumore, andavano strignendo il cerchio, sino a lasciar un piccolissimo spazio alla cacciagione, e tutti allora contra essa si scagliavano colle loro armi. Degli animali alcuni erano uccisi, ed altri erano presi vivi ne' lacci, o nelle mani de cacciatori. Era così grande e la moltitudine, e la varietà degli animali, che si cacciavano, che avendolo sentito dire il primo Vicerè del Messico, e non parendogli credibile, volle far per se stesso la sperienza. Assegnò per luogo della caccia una gran pianura, che v'è nel paese degli Otomiti fra i Villaggi di Xilotepec, e di S. Giovanni del Rio, o sia del siume, ed ordinò, che quegl' Indiani la facessero nella stessa maniera, con cui solevano farla nel tempo del loro gentilesimo. Il medesimo Vicerè si portò con gran seguito di Spagnuoli alla suddetta pianura,

> > dove

dove gli s' era apparecchiato alloggio in case di legno a bella posta sabbricate. Undici mila Otomiti formarono un Lib.VII. cerchio di più di quindici miglia, ed avendo fatto tutto ciò, che abbiamo accennato, concorse tanta cacciagione nella pianura, che pieno di maraviglia il Vicerè, comandò, che se ne mettesse in libertà la maggior parte, come in fatti si fece: contuttociò furono tanti gli animali cacciati, che non sarebbe verisimile, se non fosse stato un fatto pubblico, e testificato da molti, e fra gli altri da un testimonio degno della maggior fede (\*). S'ammazzarono più di seicento tra cervi e capre salvatiche, più di cento Cojoti, ed un numero sorprendente di lepri, di conigli, e d'altri quadrupedi. Conferva finora quella pianura il nome spagnuolo, che allora le fu imposto, di Cazadero, o sia luogo della caccia.

Oltre al modo ordinario di cacciare n' aveano altri particolari, e proporzionati alla natura degli animali. Per pigliare i scimiotti saceano nel bosco un pò di suoco, e mettevano tra le brace una certa spezie di pietra da loro appellata Cacalotetl, (pietra del Corvo, o nera, ) la quale ha la proprietà di scoppiar con grande strepito, quando è ben infiammata. Coprivano il suoco con terra, e spargevano attorno un poco di frumentone. V'accorrevano invaghite del grano le scimie portando seco i loro figli, e mentre piacevolmente sene stavano a mangiare, scoppiava la pietra: fuggivano spaurite lasciando i loro figli nel pericolo, ed i Cacciatori messi in aguato gli pigliavano prima che ritornas-

sero per riprenderli le madri.

Era eziandio curioso il modo che aveano, e che hanno ancor oggi, di cacciar l'anitre. V'è tanto ne' laghi della Valle messicana, quanto in altri di quel Regno, una prodigiosa moltitudine d' Anitre, d' Oche, e d' altri uccelli acquatici. Lasciavano i Messicani a galla nelle acque, dove questi uccelli concorrevano, alcune zucche vote, acciocchè avvezzandosi a vederle, s' accostassero ad esse senza paura. Storia del Messico Tom. II. X

<sup>(\*)</sup> Il P. Toribio di Benavente, o fia Motolinia.

Entrava l' uccellatore nell' acqua occultando fotto essa tutto Lib. VII il corpo, e portando la testa mascherata con una zucca: accostavansi l'anitre per beccarla, ed egli prendendole per li piedi le annegava, ed in cotal guisa ne pigliava, quante voleva.

frezza, o accostandosi intrepidamente ad esse le pigliavano pel collo con una mano, e coll'altra cucivano loro la bocca. Finora fanno questo genere di caccia, ed ogni giorno si vedono nelle spezierie della Capitale, e d'altre Città, molte

serpi vive in cotal guisa prese.

Ma niente è più maraviglioso della loro perspicacia nel perseguir le siere per le pedate. Ancorchè non appaja stampato verun segno delle siere, per esser la terra coperta d'erbe, o di soglie secche, che cadono dagli alberi, pure lor vanno dietro, massimamente se sono ferite, osservando accortissimamente or le gocciole di sangue, che vanno lasciando nelle soglie, or l'erba da' lor piedi stracciata, o abbattuta. (r)

Perca. Più che alla caccia, erano i Messicani allettati alla Pe-Pesca. sca dalla stessa situazione della lor capitale, e dalla vicinanza del lago di Chalco abbondante di pesce. In essa s'esercitarono, dacchè arrivarono a quella contrada, e la pescagione lor serviva per procacciarsi il bisognevole. Gli strumenti più comunemente adoperati da loro nella pesca erano le reti, ma servivansi ancora degli ami, degli uncini, e delle nasse.

I pessatori non che i pesci, ma solevano pigliare ancora i Coccodrilli in due modi differenti. L' uno era quello d'allacciarli pel collo, il qual'era; come ne sa fede il Dott. Hernandez, assai comune; ma il suddetto Autore non espo-

ne

<sup>(</sup>r) E' ancor più maraviglioso ciò, che si vede ne' Taraumaresi, negli Opati, ed in altre Nazioni, di là dal tropico, perseguitate da' lor nemici gli Apacci; mentre pel contatto, e per l'osservazione delle pedate de' sor nemici conoscono a un dipresso il tempo, in cui vi passarono. Lo stesso sento dire che si fa da' Jucatanesi.

ne la maniera di fare un' azione sì ardita contro una bestia tanto terribile. L'altro modo sinora usato d'alcuni è quel-Lib. VII. lo stesso adoperato già dagli Egizi contro i celebri Goccodrilli del Nilo. Presentavasi il pescatore al Coccodrillo portando in mano un forte bastone coll'una, e l'altra punta ben aguzzata, e nell'aprir quella bestia la bocca per devorarlo, gli metteva nelle fauci il braccio armato, e volendo chiuder la bocca il Coccodrillo, restava trasitto da ambedue le punte del bastone. Il pescatore aspettava finattantochè sosse le indebolito colla perdita di sangue, e allora l'ammazzava.

La Pesca, la Caccia l' Agricoltura, e l' arti fornivano Commera Messicani, parecchi rami di commercio. Questo su da locio. ro cominciato nel paese d' Anahuac, tosto che si stabilirono nelle isolette del lago Tezcucano. Il pesce, che ne pescavano, e le stuoje, che tessevano del giunco, che porta lostesso lago, permutavanli col frumentone, col cotone, e con le pietre, la calcina, ed il legname, di cui abbisognavano pel loro sostentamento, pel loro vestito, e per le loro fabbriche. A proporzione della possanza, che s'acquistavano colle loro armi, s'aumentava, ed ampliava il loro commercio: sicchè essendo sul principio ristretto a' contorni della loro Città, si stese poi sino alle più rimote Provincie. V'erano infiniti i Mercanti Messicani, che giravano incessantemente, portando da una Città qualche roba per permutarla con vantaggio in un'altra.

In tutti i luoghi dell'Imperio messicano, e di tutto il vasto paese d' Anahuac v' era mercato tutt' i di; ma ogni cinque giorni ve n' era un più grande, e generale. I luoghi poco distanti tra loro aveano questo gran mercato in diversi giorni, per non pregiudicarsi gli uni agli altri; ma nella Capitale si celebrava ne' giorni della Casa, del Coniglio, della Canna, e del Selce, che nel primo anno del secolo erano il terzo, l' ottavo, il decimoterzo, e il decimottavo d'ogni mese.

Ora per dare una qualche idea di questi mercati, o piuttosto siere, cotanto celebrati dagli Storici del Messico X 2

basterà il dire ciò ch' era quello della Capitale. Questo sino Lie. VII. al tempo del Re Axajacatl s' era fatto in una piazza, che v' era avanti al palagio Reale; ma dopo la conquista di Tlatelolco si trasportò a quella contrada. La piazza di Tlatelolco era, per quel che dice il Conquistatore Cortès, due volte più grande di quella di Salamanca, una delle più rinomate di Spagna, (f) quadra, e da per tutto circondata da portici per la comodità de' Mercatanti. Ciascuna mercatanzia avea il suo luogo assegnato da' Giudici di Commercio. In un sito v' era la roba d' oro, e d'argento, ele gioje, in un altro le manifatture di Cotone, in un altro i lavori di penne, e così dell'altre cose, ed a niuno era lecito il cambiar sito; ma perchè in quella piazza, quantunque grande, non potevano stare tutte le mercatanzie senza impacciare i negozianti, v' era l' ordine di lasciar nelle strade, e ne'canali vicini la roba più grossa, siccome travi, pietre, e simili. Il numero de' mercatanti, che giornalmente vi concorreva, era, secondo che afferma lo stesso Cortès, più di cinquanta mila. (t) Le cose, che vi si vendevano, o permutavano. erano tante, e sì varie, che gli Storici, che le videro, dopo averne fatta una lunga, e prolissa enumerazione, conchiudono col dire, ch' er' affatto impossibile l'esprimerle tutte. Io senza discostarmi dal lor ragguaglio cercherò di dirle in poche parole per ischivar la molestia a' Leggitori. Portavansi a quella piazza per vendersi, o per cambiarsi, tutte le cose dell' Imperio Messicano, o de' paesi circonvicini, che servir potessero a' bisogni della vita, alla comodità, alle delizie, alla vani-

(f) In tre edizioni delle lettere del Cortès, che ho vedute, si legge, che la piazza di Tlatelolco era due volte più grande della Città di Salamanca, dovendo dire, di quella della Città di Salamanca.

<sup>(</sup>t) Avvegnachè il Cortès affermi, che concorrevano giornalmente nella piazza di Tlatelolco più di 50. 000. anime, pare che debba intendersi del mercato grande d'ogni cinque giorni; poichè il Conquistatore Anonimo, che ne parla più distintamente, dice, che giornalmente concorrevano di venti in venticinque mila, e ne' mercati grandi di quaranta in cinquanta mila.

vanità, o alla curiosità degli uomini: (u) innumerabili spezie d' animali tanto morti, quanto vivi, ogni forta di commesti. Lib. VII. bili, ch' erano in uso appo loro, tutti i metalli, e le gemme da loro conosciute, tutte le droghe, e semplici medicinali, erbe, gomme, ragie, e terre minerali, siccome i medicamenti da' lor Medici preparati, come bevande, confezioni, oli, empiastri, unguenti ec., ed ogni forta di manifattura, e lavori di filo di maguei, di palma montana, e di Cotone, di penne, di pelo d'animali, di legno, di pietra, d'oro, d'argento, e di rame. Vendevansi ancora schiavi, ed anche barche intere cariche di fimo umano per conciar le pelli degli animali. Vendevasi finalmente in quella piazza tutto ciò, che avrebbe potuto vendersi in tutta la Città; mentre non v' erano altre botteghe, nè veruna cosa si vendeva fuor del mercato, se non i commestibili. Quivi concorrevano i Pentolai, ed i Giojellieri di Cholulla, gli Orefici d' Azcapozalco, i Pittori di Tezcuco, gli Scarpellini di Tenajocan, i Cacciatori di Xilotepec, i Pescatori di Cuitlahuac, i fruttajuoli de paesi caldi, gli artefici di stuoje, e di scranne di Quauhtitlan, ed i coltivatori de' fiori di Xochimilco.

Il lor commercio eseguivasi non solo per via di permuta, come ne dicono parecchi Autori, ma eziandio per via di vera compra, e vendita. Aveano cinque spezie di vera Moneta. moneta, benchè niuna coniata, che lor serviva di prezzo per comperar ciò che volevano. La prima era certa spezie di caccao differente da quello, che adoperavano nelle loro bevande quotidiane, il quale girava incessantemente per le mani de' negozianti, come presso noi il danaro. Contavano il Caccao per xiquipilli, ( questo valeva, come abbiam già detto, otto mila, ) e per risparmiarsi la fatica di contare, quando la mercatanzia era di gran valore, contavano per sacchi, ogni sacco stimandosi di tre niquipilli, cioè di venti quattro mila mandorle. La seconda spezie di moneta erano

<sup>(</sup>u) Chiunque leggerà la descrizione del Mercato fatta dal Cortès, dal Bernal Diaz, e dal Conquistatore Anonimo, s'avvedrà, non esservi veruna esagerazione in ciò, che dico della varietà delle mercatanzie.

certe piccole tele di cotone, che appellavano Patolquachili Lib. VII. quasi unicamente destinate per acquistar le mercatanzie, di cui abbisognavano. La terza spezie era l'oro in grano contenuto dentro di penne d' oche, le quali per la lor trasparenza lasciavano vedere il prezioso metallo, che racchiudevano, ed a proporzione della lor grossezza, erano di maggior, o di minor valuta. La quarta, che più s'accostava alla moneta coniata, era di certe pezze di rame in forma di T, la quale s' impiegava per le cose di poco valore. La quinta, di cui fa menzione il Cortès nella sua ultima lettera all' Imperatore Carlo V, era di certe pezze sottili di stagno.

> Vendevansi, e permutavansi le mercatanzie per numero e per misura; ma non sappiamo, che si servissero del peso, o perchè lo stimassero esposto a frodi, come dissero alcuni Autori; o perchè non paresse lor necessario, come altri affermarono; o perchè benchè l'usaffero, nol seppero gli Spagnuoli. (x)

**§.** 37.

Per impedir le frodi ne' contratti, ed i disordini ne' negozianti, v'erano certi commessari, che giravano continuane' mer- mente pel mercato osservando quanto avveniva, ed un Tribunal di Commercio composto di dodici Giudici residenti in una casa della piazza, ed incaricati di decidere tutte le liti insorte fra i negozianti, e di conoscere di tutti i delitti commessi nel mercatale. Di tutti gli effetti, che s'introducevano nel mercato, si pagava un tanto di dazio al Re, il quale dalla sua parte s'obbligava a far giustizia a' Mercatanti, ed a rendere indenni i loro beni, e le loro persone. Di rado si vedeva un rubamento nel mercato per la vigilanza de' Ministri Reali, e per la severità, con cui subito si puniva. Ma che maraviglia che il furto si punisse, dove minori disordini non si perdonavano? Il laborioso, e sincerissimo P. Mo-

<sup>(</sup>x) Il Gomara credette, che i Messicani non usassero del peso; perchè l'ignorarono; ma non è verisimile, che una Nazione sì industriosa, e sì pratica nel commercio, non sapesse la maniera di discernere il peso delle cose, laddove presso altre Nazioni Americane men accorte de Messicani, si trovarono, per quel che afferma lo stesso Autore, stadiere per pesar l'oro. Quante cose dell'antichità Americana ignoriamo, per non essere state satte opportune, e diligenti ricerche?

P. Motolin'a racconta, come testimonio oculato, che avendo avuto due donne una contesa nel mercato di Tezcuco, Lib.VII. ed essendosi una d'esse inoltrata sino a por le mani addosso all'altra, e farle un poco di sangue con istupore del Popolo, che non era avvezzo a veder sì fatto eccesso in quel luogo, fu incontanente condannata a morte per lo scandalo. Tutti gli Spagnuoli, che si trovarono in que' mercati, gli celebrarono con singolari lodi, e non trovarono parole bastanti ad esprimere la bella disposizione, e l'ordin mirabile, che v'era, fra sì gran moltitudine di negozianti, e di mercatanzie.

I Mercati di Tezcuco, di Tlascalla, di Cholulla, di Huexotzinco, e d'altri luoghi grandi, fi facevano nella medesima forma di quello di Messico. Di quello di Tlascalla afferma il Cortès, che vi concorrevano ogni giorno più di trenta mila negozianti. (y) Di quello di Tepejacac, che non era delle Città maggiori, ne fa fede il già lodato Motolinia, aver egli saputo, che ventiquattro anni dopo la conquista, quando era già scaduto il commercio di que' Popoli, non vi fi vendevano nel mercato d'ogni cinque giorni, meno d'otto mila galline europee, e che altrettante se ne vendevano nel mercato d'Acapetlajocan.

Quando i Mercatanti volevano intraprendere qualche lungo viaggio, facevano un convito a' Mercanti attempati, che per la loro età non erano più abili a viaggiare, ed a' de' Merpropri loro parenti, e lor esponevano il loro intento, ed il cantine'

motivo di volersi portare in sì lontani paesi.

Gl'invitati lodavano la lor risoluzione, gl'incoraggivano a seguir l'orme de loro antenati, massimamente se quello era il primo viaggio, che facevano, e lor davano parecchi configli per la buona lor condotta. Viaggiavano per lo più molti insieme per maggior sicurtà. Portava ciascuno in mano

lor viag -

<sup>(</sup>y) Ciò che dice Cortès intorno al numero de'negozianti, che concorre-vano al mercato di Tlascalla, dovrà forse intendersi del mercato di ogni cinque giorni, come abbiam detto di quello di Messico.

mano un bastone negro, e liscio, che al lor dire era im-Lib. VII magine del loro Dio Jacateuctli, colla quale si stimavano &curi tra i pericoli del viaggio. Tosto che arrivavano a qualche albergo radunavano, e legavano insieme tutti i bastoni, e lor rendevano culto, e la notte due, o tre volte si cavavano fangue in onor di quel Dio. Tutto il tempo, che il Mercante era affente dalla sua casa, la sua moglie, ed i suoi figliuoli non si lavavano la testa, benchè si bagnassero, se non ogni ottanta giorni, sì per dimostrare il loro cordoglio per l'assenza di lui, come per procacciarsi con sì fatta mortificazione la protezione de'lor Dii. Quando qualcuno de' mercanti moriva nel viaggio, se ne mandava a dirittura la nuova ai Mercanti più vecchi della sua patria, e questi la comunicavano a' parenti di lui, i quali subito facevano una statua informe di pino rappresentante il defunto, ed eseguivano sopra d' essa tutte le ceremonie sunebri, che avrebbono fatte sopra lo stesso cadavero.

Per la comodità de' Mercanti, e d'altri viaggiatori v' era-

no strade pubbliche, le quali aveasi cura di racconciare ogni Strade, anno passata la stagion delle pioggie. Aveano ancora ne monti, e ne'luoghi deserti delle case fabbricate a posta per ghi, Bar-albergo degli stessi viandanti, e ne' siumi aveano ponti, barche, ed altre macchine per valicarli. Le lor barche erano quadrilunghe, e piatte al di sotto, senza carena, nè alberi, nè vele, nè altro ordigno per condurle, che i remi. La loro grandezza era varia. Le più piccole appena due o tre persone, e le più grandi potevano portarne più di trenta. Molte erano fatte d'un sol tronco d'albero incavato. Il numero di quelle, che andavano continuamente pel lago messicano, oltrapassava, a quel che affermano gli antichi Storici, le cinquantamila. Oltre alle barche si servivano per valicare i fiumi d'una macchina particolare, appellata balsa dagli Spagnuoli dell' America. Questa era un tavolato quadro, e grande cinque piedi in circa, composto di otatli, o canne sode, legate strettamente sopra zucche grandi, dure, e vuo-

te. Mettevansi a sedere in questa macchina quattro, o sei

passeggieri alla volta, ed erano condotti dall' una all' altra riva del siume da uno, da due, o da quattro notatori, i Lie.VII. quali pigliando con una mano un angolo della macchina, coll' altra notavano. E' ancora in uso cotal macchina in alcuni siumi discosti dalla capitale, ed io passai in essa un grosso siume della Mizteca nel 1739. E' sicura, dove il corso dell'acqua è uguale e tranquillo, ma pericolosa ne' siumi

rapidi, ed impetuosi.

I loro Ponti erano di pietra, o di legno; ma quei di pietra erano, per quel che pare, assai pochi Il più singolare era quello, al quale diedero gli Spagnuoli di que' paesi il nome d' Hamaca. Quest' era un' intrecciatura di certe funi, o legami naturali d'un albero, più pieghevoli de' vinchi, ma più grossi ancora, e più forti, appellati in America Bejucos, le cui estremità attaccavano agli alberi dell' una, e dell'altra riva de'fiumi, restando l'intrecciatura, o rete sospesa in aria a guisa d'altalena. (\*) Finora si vedono in alcuni fiumi sì fatti ponti. Gli Spagnuoli non ofano pasfarvi: ma gl' Indiani passano con tanta confidenza, ed intrepidezza, come se camminassero per un ponte di pietra, non curandosi degli ondeggiamenti dell' Hamaca, nè della profondità del siume. Ma peraltro può dirsi, ch'essendo gli antichi Messicani buoni notatori, non aveano bisogno di ponti, se non allorchè per la rapidità dell'acqua, o pel peso della soma, che portavano, non potevano passare a nuoto.

Nulla ci dicono gli Storici del Messico del commercio marittimo de' Messicani. E' da credere, che non sia stato di rilievo, e che le loro barche, che vedevansi costeggiare per l' uno, e per l'altro mare, sieno state per lo più di Pescatori. Dove facevasi maggior traffico per acqua, era nel lago messicano. Tutta la pietra, ed il legname per gli edifizi, e pel suoco, il pesce, la maggior parte del frumentone, de' legumi, de' frutti, de' siori ec. portavasi per acqua. Il Com-

Storia del Messico Tom. II. Y mer-

<sup>(\*)</sup> Alcuni ponti hanno le loro funi sì tiranti, che non ondeggiano, e tutti hanno il loro appoggio fatto delle stesse funi.

mercio della Capitale con Tezcuco, con Xochimilco, con Lib. VII. Chalco, con Cuitlahuac, e colle altre Città situate sul lago. si faceva per acqua, e però v' era quella sorprendente moltitudine di barche, di cui abbiamo fatta menzione.

Giònche non si trasportava per acqua, si portava addosso, e però v' erano infiniti uomini da soma, appellati Tlamama o Tlameme. Avvezzavansi da fanciulli ad un tal esercizio, da soma, nel qual doveano impiegarsi tutta la lor vita. La soma regolare era di sessanta libbre incirca, e la strada, che facevano ogni giorno, era di quindici miglia; ma così facevano viaggi di dugento, e di trecento iniglia, camminando spesso per balze, e monti scoscesi. Erano sottoposti a sì intollerabile fatica per la mancanza delle bestie da soma, ed anche oggidi, con tutto che abbondino tanto sì fatte bestie in que' paesi, si vedono frequentemente i Messicani far lunghi viaggi con una buona soma addosso. Trasportavano il cotone, il frumentone, ed altri effetti ne' petlacalli, ch' erano casse fatte di certa spezie di canne, e coperte di cuojo, le quali essendo leggieri, difendevano abbastanza la mercatanzia dalle ingiure del Sole, e dell' acqua. Sono anche oggigiorno affai usate per li viaggi degli Spagnuoli, i quali le appellano corrottamente Petacas.

Il Commercio de' Messicani non era impacciato dalla 5. 42. moltitudine, e dalla varietà delle lingue, che si parlavano Messica-in que' paesi; perchè la Messicana, ch' era la lingua dominante, si capiva, e si parlava da per tutto. Quest' era la lingua propria, e naturale degli Acolhui, e degli Aztechi, (z) e secondo che abbiamo ragionato altrove, quell'ancora de' Cicimechi, e de' Toltechi.

<sup>(</sup>z) Il Cav. Boturini dice, che l'eccellenza della lingua, che appelliamo-Messicana su cagione, che l' adottassero i Cicimechi, i Messicani, ed i Teocicimechi, lasciando il lor linguaggio nativo; ma oltrechè un tal sentimen, to è affatto opposto a quello di tutti gli Scrittori, e degli stessi Indianie non si trova nella Storia veruna traccia di sì fatto cambiamento. Dovimai s'è veduta una Nazione lasciare il suo nativo idioma per adottarne un altro migliore, e spezialmente una Nazione sì tenace, come la Messicana, e tutte l'altre di que' paesi, del suo primitivo linguaggio?

Or la lingua Messicana, di cui vogliamo dar qualche idea

a' Leggitori, è assatto priva delle, consonanti B, D, F, G, Lib. VII.

R, e S, ed abbonda di L, di X, di T, di Z, di Tl,

e di Tz; ma essendo la L tanto samigliare a questa lingua,

non v'è parola veruna, che cominci da tal consonante.

Nè meno v'è parola di terminazione acuta, se non aleuni

vocativi. Quasi tutte le parole hanno la penultima sillaba

lunga. Le sue aspirazioni sono moderate, e soavi, nè mai bi
sogna servirsi del naso per la pronunzia.

Malgrado la mancanza di quelle sei consonanti è una lingua copiosissima, assai pulita, e sommamente espressiva: ond' è stata singolarmente pregiata, e vantata da tutti quegli Europei, che l'hanno imparata, sino ad esser da molti stimata superiore alla Latina, ed anche alla Greca; (A) ma bench' io conosca i singolari pregi della lingua Messicana,

non ardirei mai di paragonarla colla Greca.

Della copia di questa lingua abbiamo un buon argomento nella storia Naturale del Dott. Hernandez; poiche descrivendosi in essa mille dugento piante del paese d'Anahuac, dugento, e più, spezie d' uccelli, ed un gran numero di quadrupedi, di rettili, d'insetti, e di minerali, appena si troverà qualche cosa, che non abbia il suo nome proprio. Ma che maraviglia, che abbondi essa di voci significative d'oggetti materiali, mentre quasi niuna le manca di quelle, che bisognano per esprimere le cose spirituali? I più alti misterj della nostra Religione si trovano bene spiegati in messicano, senza essere stato mai d'uopo il servirsi di voci straniere. Il P. Acosta si maraviglia, che avendo avuta i Messicani notizia d' un Ente supremo, Creator del Cielo, e della terra, non avessero del pari nella lor lingua voce per esprimerlo, equivalente al Dios degli Spagnuoli, al Deus de Latini, al Theos de' Greci, all' El degl' Ebrei, ed all' Alà degli Arabi: onde i Predicatori sono stati costretti a

<sup>(</sup>A) Tra i lodatori della lingua Messicana vi sono stati alcuni Francesi, e Fiamminghi, e molti Tedeschi, Italiani, e Spagnuoli.

fervirsi del nome Spagnuolo. Ma se questo Autore avesse Lib. VII avuta qualche cognizione della lingua messicana, avrebbe saputo, che lo stesso vale il Teotl de' Messicani, che il Theos de' Greci, e che non vi fu altra cagione d'introdurvi la voce spagnuola Dios, che la troppa scrupolosità de' primi Predicatori, i quali siccome bruciarono le dipinture storiche de' Messicani; perchè insospettironsi di qualche superstizione. ( del che si lagna giustamente il medesimo Acosta, ) così rifiutarono il nome Messicano Teotl; perchè era stato adoperato per significare i falsi Dei, che adoravano. Ma non sarebbe stato meglio il seguir l'orme di S. Paolo, il quale trovando nella Grecia adoperato il nome Theos per fignificare certi rei Numi più abbominevoli di que' de' Messicani, non costrinse i Greci ad adottar l' EI, o l' Adonai degli Ebrei, ma si servi dello stesso nome greco, facendo che d' allora innanzi s' adoperasse per significare un Essere supremo. eterno, e infinitamente perfetto? In fatti molti uomini savi, che hanno poi scritto in messicano, si son serviti sonza veruno scrupolo del nome Teorl, siccome tutti si servono dell' Ipalnemoani, del Tloque Nahuaque, e d'altri nomi fignificativi dell' Essere supremo, che davano i Messicani al lor Dio invisibile. In una delle nostre Dissertazioni daremo una lista degli Autori, che hanno scritto in Messicano della Religione, e della Morale Cristiana, un' altra de' nomi numerali di quella lingua, ed un' altra delle voci fignificative di cose metafische, e morali, per confondere l'ignoranza, e l'insolenza del Ricercatore (\*\*), il quale ebbe ardire di pubblicare, che i Messicani non aveano voci per contare oltre a tre, nè per esprimere l'idee metafisiche e morali, e che per la durezza della lingua Messicana non v'è stato mai Spagnuolo veruno, che sapesse pronunziarla. Daremo pur le voci numerali della stessa lingua, con cui potevano numerare i Messicani sino a quarantotto milioni almeno, e faremo vede-

<sup>(\*\*)</sup> L' Autore dell' opera intitolata, Recherches philosophiques sur les Americains,

vedere, quanto comune sia stata tra gli Spagnuoli questa lingua, e quanto bene l'abbiano saputa quelli, che in essa han-Lib. VII. no scritto.

Mancano ancora alla lingua Messicana, siccome all' Ebraica, ed alla Francese, i nomi superlativi, e come all' Ebraica, ed alla maggior parte delle lingue vive dell' Europa, i nomi comparativi, e suppliscono con certe particelle equivalenti a quelle, che s' adoperano in tali lingue. Abbonda, più che la Toscana, di diminutivi, e d'accrescitivi, e più che l' Inglese, ed ogni altra lingua da noi conosciuta, di nomi verbali, ed astratti; poiche quasi non v'è verbo, del quale non sì formino molti differenti verbali, ed appena v' è nome o sustantivo, o addiettivo, di cui non si formino astratti. Non è minor la copia de' verbi, che quella de' nomi; mentre da ciascun verbo n' escono parecchi altri di differente significazione. Chihua è fare, Chichihua, far con diligenza o spesso; Chihuilia, far ad un altro; Chihualtia, far fare; Chihuatiuh, andar a fare; Chihuaco, venir a fare; Chiuhiiuh, andar facendo ec. Potremmo dire assai su questo soggetto, se ci fosse permesso l'oltrapassare i termini della Storia.

La maniera di favellare in Messicano è varia giusta la condizione delle persone, con cui si parla, o di cui si parla, aggiungendo a' nomi, a' verbi, alle preposizioni, ed agli avverbi certe particelle dinotanti rispetto. Tàtli vale, Padre; Amota, vostro Padre, Amotatzin, vostro Signor Padre. Tlèco è salire: or s' io comando un mio servitore di salire su qualche luogo, gli dico solamente, Xitleco; ma se prego qualche persona riguardevole, le dirò Ximotlècahui, e se voglio palesarle una maggior sommessione, e rispetto, Ma ximotlecahuitzino. Questa varietà, che rende tanto civile la lingua, non però la sa malagevole a parlarsi; perchè è sottoposta a regole sisse, e facili, nè v'è linguaggio, ch' io sappia, più metodico, e re-

golare.

Hanno i Messicani, siccome i Greci, ed altre Nazioni, il vantaggio di comporre una parola di due, tre, o quattro semplici; ma il fanno con maggior economia che i Gre-

ci; imperciocchè mentre questi adoperano nella composizione Lib. VII quasi intere le voci, i Messicani le troncano, levando sillabe, o almeno alcune lettere. Tlazotli vale, pregiato o amato, Mabuitztic onorato, o riverito, Teopinqui Sacerdote, voce anch' essa composta di Teorl Dio, e del verbo Pia, ch' è tenere, guardare, o custodire: Tatli è Padre, come abbiam detto. Or per unire queste cinque parole in una, levano otto consonanti, e quattro vocali, e dicono per esempio, Notlazomahuizteopincatatzin, cioè: Mio pregiato Signor Padre, e riverito Sacerdote, anteponendo il No, che risponde al pronome Mio, e aggiungendo il tzin, ch' è particella riverenziale. Una tal parola è famigliarissima agl' Indiani nel parlare a' Sacerdoti, e massimamente nel confessarsi, la quale, quantunque grande, non è pure delle più lunghe; poichè vene sono alcune, le quali per cagion delle molte voci, di cui si compongono, hanno insino a quindici, o sedici sillabe.

Di cotali composizioni si prevalevano per dare in una parola la definizione, o descrizione di qualsisa cosa. Ciò può scorgersi ne' nomi degli animali, e delle piante, che si trovano nella storia naturale dell'Hernandez, e ne' nomi de' luoghi, che si leggono spesso nella nostra storia. Quasi tutt' i nomi da loro imposti a' luoghi dell'Imperio Messicano son composti, ed esprimono la situazione, o la qualità de' luoghi, o pure qualche azione memorabile ivi seguita. Vi sono molte locuzioni cotanto espressive, che sono altrettante ipotiposi delle cose, e particolarmente in soggetto d'amore. Finalmente tutti quelli, che impararono questa lingua, e vedono la sua copia, la sua regolarità, o le sue bellissime espressioni, son di parere, che un tal linguaggio non può essere stato quello d'un popolo barbaro.

Oratoria, bello, non potevano mancare Oratori, e Poeti. In fatti furono queste due arti assai esercitate da Messicani, benchè molto lontani sossero dal conoscere tutti i loro pregj. Quelli, che destinavansi per Oratori, erano da fanciulli ammaessirati

strati nel ben parlare, ed imparavano a memoria le più samose aringhe de'lor maggiori, trasmesse da' Padri a' sigliuoli.

La loro eloquenza s'adoperava principalmente nelle ambasciate, ne' consigli, e nelle aringhe gratulatorie, che si facevano a' nuovi Re. Avvegnachè i lor più celebri Aringatori non sieno da paragonarsi cogli Oratori delle Nazioni culte dell' Europa, non può peraltro negarsi, che i loro ragionamenti non sossero gravi, sodi, ed eleganti, come si scorge dagli avanzi che ci restano della loro eloquenza. Anche
oggidì, quando trovansi ridotti a tanta umiliazione, e ssorniti dell'antica instituzione, fanno nelle loro radunanze de'
ragionamenti sì giusti, e sì bene intesi, che sanno maravi-

glia a coloro, che gli sentono.

Il numero de' loro Aringatori fu sorpassato da quello de' lor Poeti. Ne' lor versi badavano al metro, e alla cadenza. Negli avanzi, che ci restano della lor Poesia, vi sono alsuni versi, ne' quali tra le parole significative si vedono frapposte certe interjezioni, o sillabe prive d'ogni significazione, e soltanto adoperate, per quel ch'appare, per aggiustarsi al metro; ma ciò sorse era un abuso de' lor Poetacci. Il linguaggio della lor Poesia era puro, ameno, brillante, sigurato, e fregiato di frequenti comparazioni fatte colle cofe più piacevoli della natura, siccome siori, alberi, ruscelli, &c. Nella Poesia era, dove più si servivano della composizione delle voci, le quali divenivano spesso sì lunghe, che una sola faceva un verso de' maggiori.

L'argomento delle loro poetiche composizioni era vario. Componevano inni in lode de' lor Dei, e per impetrar da loro i beni, di cui aveano bisogno, i quali cantavano ne' tempj, e ne' lor balli sacri. Altre erano poemi storici contenenti gli avvenimenti della Nazione, e l'azioni gloriose de' loro Eroi, i quali cantavano ne' balli prosani. Altre erano ode contenenti qualche moralità, o insegnamento utile alla vita. Altre finalmente erano poesie amatorie, o sopra qualche altro argomento piacevole, come la caccia, le quali cantavano nelle pubbliche allegrezze del mese settimo.

I com-

no.

I compositori erano per lo più i Sacerdoti, i quali l'inse? LIB. VII. gnavano a' fanciulli, acciocchè arrivati ad una maggior età le cantassero. Abbiam fatta altrove menzione de componimenti poetici del celebre Re Nezahualcojotl. La stima, in cui era presso questo Re la Poesia, spinse i suoi sudditi a coltivarla, e moltiplicò i Poeti nella sua Corte. D' uno di questi Poeti si racconta negli annali di quel Regno, ch' essendo stato condannato a morte per non so che delitto, sece nella prigione un componimento, nel quale si congedava dal mondo, sì tenero, e sì patetico, che i Musici di palazzo, ch' erano amici di lui, si consigliarono di cantarlo al Re: sentillo questi, ed a tal segno s'intenerì, che accordò la vita al reo. Avvenimento raro nella Storia d'Acolhuacan, nella quale non si leggono, se non esempi della maggior severità. Vorremmo aver qui alcuni frammenti di quelli, che abbiam veduti, della Poesia di quelle Nazioni, per poter soddisfare vieppiù alla curiosità de' Leggitori. (\*)

Non solamente la Poesía lirica era in pregio presso i Messicani, ma eziandio la drammatica. Il lor Teatro, nel Teatro quale rappresentavansi sì fatti componimenti, era un terrapiemessica- no quadro allo scoperto situato nella piazza del mercato, o nell'atrio inferiore di qualche tempio, e convenevolmente alto, acciocchè fossero gli Attori veduti, e sentiti da tutti. Quello, che v'era nella piazza di Tlatelolco, era di pietra, e calcina, secondo che n'afferma il Cortès, alto tredici pie-

di, e lungo da ogni banda trenta passi.

Il Cav. Boturini dice, che le commedie Messicane erano eccellenti, e che tra l'anticaglie, ch' egli avea nel suo curioso museo, v'erano due componimenti drammatici sulle celebri apparizioni della Madre di Dio al neofito Messicano Giovanni Didaco, dove si scorgeva una singolar delicatezza, e dolcezza nelle espressioni. Io non ho veduto verun com-

<sup>(\*)</sup> Il P. Orazio Carocci, dotto Gesuita milanese, pubblicò alcuni eleganti versi degli antichi Messicani nella sua eccellente Gramatica della lingua messicana, stampata in Messico verso la metà del secolo passato.

ponimento di questa fatta, e benche non dubiti della delicatezza del linguaggio in essi adoperato, non potrò mai cre-Lib. VII dere, che le lor Commedie fossero condotte secondo le regole del dramma, nè degne delle magnifiche lodi di quel Cavaliere. Affai più degna di fede, e più conforme al carattere di quelle Nazioni è la descrizione, che del loro Teatro, e delle loro rappresentazioni ci lasciò il P. Acosta, laddove rammemora quelle, che in Cholulla si facevano nella gran festa del Dio Quetzalcoatl: " V'era, dice, nell'atrio del tem-" pio di questo Dio un piccolo teatro di trenta piedi in , quadro, curiosamente imbiancato, il quale ornavano di ra-" mi, e aggiustavano colla maggior pulizia, circondandolo " d'archi fatti di fiori, e di penne, sospendendovi molti " uccelli, conigli, ed altre cose piacevoli, (B) dove dopo " aver desinato si ragunava tutta la gente. Comparivano gli " Attori, e facevano le loro rappresentazioni burlesche, fin-" gendosi sordi, infreddati, zoppi, ciechi, estorpi, e portan-, dosi a domandar la salute all' Idolo: i sordi rispondendo " fuor di proposito, gl' infreddati tossendo, ed i zoppi zoppi-, cando raccontavano i lor mali, e miserie, con che faceano ridere assai il Popolo. Altri comparivano a nome di parecchi animalucci, chi travestiti da scarafaggi, chi da rospi, chi da lucertole, ed incontrandosi esponevano vicendevolmente i loro impieghi, vantandosi ognuno sopra l'altro: ciò che gradiva affai agli uditori; imperciocchè lo facevano con sommo ingegno. Comparivano altresì parecchi ragazzetti del tempio travestiti da farfalle, e da uccelli di varj colori, e montando sugli alberi quivi a posta ficcati, ad essi tiravano i Sacerdoti palle di terra colle cerbottane, intervenendovi de' tratti ridicoli in prò degli uni, e contro degli altri. Facevano poi un gran ballo tut-" ti gli Attori, e con esso si terminava la festa. Ciò sace-Storia del Messico Tomo II. y vafi

<sup>(</sup>B) Usano finora gl' Indiani cotali archi, e frascati adorni di molte spezie di fiori, di frutte, e d'animali. Quelli, ch'io vidi per la processione del Corpus Domini nel Villaggio di Xamiltepec, Capitale della Provincia di Xizzajan, sono stati delle cose più belle, e curiose, che ho mai vedute.

, vasi nelle feste più principali. (\*) Questa descrizione del LIB. VII. P. Acosta ci sa ricordare delle prime scene de' Greci, e non dubitiamo, che se l'Imperio Messicano sosse durato qualche secolo di più, il lor teatro sarebbe stato a miglior forma ridotto, siccome quello de' Greci s' andò a poco a poco migliorando.

> I primi Religiosi, che annunziarono il Vangelo a quelle Genti, vedendole tanto portate pel canto, e per la Poesia, e accorgendosi, che ne' loro componimenti usati già nel gentilesimo v' era della superstizione, composero in messicano molti cantici in lode del vero Dio. Il laborioso Francescano Bernardino Sahagun compose in puro, ed elegante messicano, e stampò in Messico trecento sessanta cinque cantici, uno per ciascun giorno dell' anno, pieni de' più divoti, e teneri sentimenti di religione, (C) ed anche dagli stessi Indiani ne furono composti molti in lode del vero Dio. Il Cav. Boturini sa menzione de' componimenti di D. Francesco Placido, Governatore d'Azcapozalco, in lode della Beata Madre di Dio, e da lui cantati ne' balli sacri, che egli con altri Nobili messicani faceva avanti alla famosa immagine della Madonna di Guadalupe. Fecero ancora que' zelanti Francescani parecchi componimenti drammatici in messicano de' Misterj della Religione Cristiana. Tra gli altri fu celebrato quello del Giudizio universale, che compose l' infattcabile Missionario Andrea d'Olmos, e sece rappresentare nella Chiesa di Tlatelolco, intervenendovi il primo Vicerè, ed il primo Arcivescovo di Messico, con un gran concorso della Nobiltà, e del Popolo Messicano.

Assai più della loro Poesìa era imperfetta la loro Musi-Musica. ca. Non aveano veruno strumento a corde. Tutta la lor Musica riducevasi all' Huebuetl, al Teponaztli, a cornette, a lu-

maconi marini, ed a certi flautini d' un suono acuto. L' Hue-

<sup>(\*)</sup> Acosta, Stor. Nat. e Mor. delle Indie lib. 5. cap. 29.
(C) L'opera del Sahagun su stampata, per quel che mi pare, nel 1540.
Il Dott. Eguiara si lagna nella sua Biblioteca Messicana di non aver potuto trovare nè anche una copia di quest'opera. Io ne videnti una nella libreria del Collegio di S. Francesco Saverio de' Gesuiti d' Angelopoli.



Forma del Ballo grande. Pianta del giuoco del Pallone.





buetl, o tamburo messicano, era un cilindro di legno, alto più di tre piedi, al di fuori curiosamente intagliato, e di Lib. VII. pinto, coperto al di sopra d' una pelle di cervo ben conciata e distesa, la quale tiravano, o rallentavano per sar più acuto, o più grave il suono. Sonavasi solamente colle dita, e richiedeva una gran destrezza nel sonatore. Il Teponaztli, il qual è anche oggi in uso presso gl' Indiani, è ancora cilindrico, e voto, ma tutto di legno, e senza veruna pelle, nè ha altra apertura, che due fissure lunghette nel mezzo, paralelle, e poco discoste l' una dall'altra. Si suona battendo quell' intervallo, che v'è tra ambedue le fissure, con due bastoncelli simili a quelli de' nostri tamburi, ma coperti per lo più nelle loro estremità d'ule, o ragia elastica, per render più soave il suono. La grandezza di questo strumento è varia: ve ne sono de' piccoli, che si portano sospesi al collo, de' mezzani, e de' grandi, che hanno più di cinque piedi di lunghezza. Il suono, che rende, è malinconico, e quello de' più grandi è sì forte, che si sente anche in Iontananza di due, e più miglia. Al suono di cotali strumenti, la cui forma presentiamo quì a' Lettori, intonavano i Messicani i lor cantici. Il loro canto era duro, e nojoso all' orecchie europee; ma eglino ne prendevano tanto piacere, che solevano nelle lor felte passar cantando tutto il dì. Questa finalmente fu l'arte, nella quale meno riuscirono i Messicani.

Ma contuttochè tanto imperfetta fosse la loro Musica, s. 45. erano pur bellissimi i lor balli, ne' quali s' esercitavano da Balli. fanciulli sotto la direzione de' Sacerdoti. Erano essi di varie forti, e s' appellavano con parecchi nomi significanti o la qualità del ballo, o le circostanze della festa, in cui si faceva. Danzavano alle volte in cerchio, ed alle volte in file. In alcuni balli danzavano soltanto gli uomini, ed in altri ancor le donne. Vestivansi pel ballo i Nobili de'più sfarzosi abiti, fregiavansi di bracciali, d'orecchini, e di parecchi pendenti d'oro, di giojelli, e di vaghe penne, e portavano in una mano uno scudo coperto delle più belle piume, o un ventaglio similmente di penne, e nell'altra un Ajacantli,

Z 2

Lib. VII. gliante ad una zucchetta, tondo, ovvero ovale, con molti piccoli fori, e contenente un buon numero di pietruzze, le quali scuotevano accompagnando con questo suono, che non è spiacevole, quello degli strumenti. I Plebei si travestivano in varie sigure d'animali con abiti fatti di carta, e di pen-

ne, o di pelli.

Il ballo piccolo, che si faceva ne' palazzi pel divertimento de' Signori, o ne' tempi per divozione particolare, o nelle case allorchè si celebravano delle nozze, o v' era qualche altra sì fatta allegrezza domestica, si componeva di pochi danzatori, i quali formando per lo più due linee dritte e paralelle, ballavano or colla faccia voltata verso qualcuna delle estremità della lor linea, or guardando ciascuno il suo corrispondente nell' altra linea, or incrocicchiandosi quelli dell' una linea, con quelli dell' altra, or distaccandosi uno di ciascheduna linea, ballavano soli nello spazio tra queste due

linee frapposto, cessando frattanto gli altri.

Il ballo grande, che si faceva nelle gran piazze, o nell' atrio del tempio maggiore, era diverso dal piccolo nell' ordine, nella forma, e nel numero de danzatori. Quest', era sì grande, che solevano danzare insieme alcune centinaja di persone. Occupava la musica il centro dell' atrio, o della piazza: vicino ad essa ballavano i Signori, formando due, tre, o più cerchj giusta il numero, che vi concorreva. Poco discosto da essi si formavano altri cerchi di ballatori men riguardevoli, e dopo un altro piccolo intervallo, altri cerchi assai più grandi composti di giovani. Tutti questi cerchi aveano per centro l'Huehuetl, ed il Teponaztli. Nel disegno, che diamo dell' ordine, e della disposizione di questo ballo, sirappresenta a guisa d'una ruota, nella quale i punti denotano i danzatori, ed i circoli accennano la figura, che coloro descrivevano nel lor ballo. I raggi della ruota son tanti, quanti son quelli, che ballano nel cerchio minore vicino alla musica. Tutti nel ballo descrivevano un circolo, e niuno usciva dal suo raggio, o linea. Coloro, che ballavano presso alla

alla musica, si movevano con lentezza, e gravità, mentre era minore il giro, che doveano fare, e però era quello il Lis. VII. luogo de' Signori, e de' Nobili più provetti in età; ma coloro, che occupavano il sito più discosto dalla musica, si movevano velocissimamente per non perdere la dirittura della linea, nè mancare alla misura de' Signori.

Il ballo era quasi sempre accompagnato dal canto; ma così il canto, come tutti i movimenti de' danzatori, s'aggiustavano alla battuta degli strumenti. Nel canto intonavano due un verso, e lor rispondevano tutti. Cominciava per lo più la Musica in tuono grave, ed i cantori in voce bassa. Quanto più si continuava il ballo, tanto più si ravvivava la mufica in tuono più allegro, alzavano più la voce, erano più veloci i loro movimenti, e più lieto ancora l'argomento del loro canto. Nell' intervallo, che restava tra le linee de'danzatori, ballavano alcuni buffoni contraffacendo nell'abito altre Nazioni, o travisati in siere, ed in altri animali, procurando far ridere il Popolo colle loro buffonerie. Dove una compagnia di danzatori si stancava, sottentrava un'. altra, e così soleva continuarsi un ballo sei, ed anche otto ore.

Questa era la forma della danza ordinaria; ma ve n'erano altre assai diverse, nelle quali rappresentavano or qualche misterio della lor religione, or qualche avvenimento della loro storia, or la guerra, or la caccia, or l'agricoltura.

Ballavano non folamente i Signori, i Sacerdoti, e le putte de' Collegi; ma ancora i Re nel tempio per ceremonia della lor religione, o per ricreazione ne'loro palazzi, i quali anche in sì fatto esercizio aveano un luogo di-

stinto per riguardo al loro carattere.

Tra gli altri balli ve n'era uno affai curioso, che fin' ad ora è in uso appresso i Jucataness. Piantavano in terra un legno alto quindici, o venti piedi, dalla cui punta sospendevano venti, o più cordelle, giusta il numero di danzatori, lunghe, e tutte di diverso colore. Prendeva ciascuno la sua cordella per l'estremità, e cominciavano a ballare in sul suono degli strumenti musicali, incrocicchiandosi

-con somma destrezza, fin' a formarne dattorno al legno una Lib. VII vaga intrecciatura delle cordellé, nella quale si scorgevano compartiti a scacchi, e con bell'ordine i colori. Poichè a cagion dell' intrecciatura sì corte divenivano le cordelle, che appena potevano tenerle colla mano alzata, andavano disfacendo con nuovi incrocicchiamenti la treccia. E' parimente in uso presso tutti gl' Indiani del Messico una danza antica appellata volgarmente Tocotin, la quale è affai bella, e si onesta, e grave, che è divenuta un ballo sacro, che si fa in certe feste ne' nostri tempi,

Non erano il Teatro, ed il ballo i foli divertimenti Giuochi de' Messicani. Usavano ancora de' giuochi tanto pubblici per certi tempi, ed occasioni stabiliti, quanto privati pel solazzo de' particolari. Tra i giuochi pubblici eraluno quello del corso, nel quale esercitavansi da fanciulli. Nel mese secondo, e forse ancora in altri tempi, v' erano giuochi militari, ne' quali gli uomini di guerra rappresentavano al Popolo una battaglia campale. Giuochi in vero utili allo stato; poichè oltre all' innocente piacere, che ne prendeva il Popolo, si rendevano più agili, e s' avvezzavano alle satiche della guerra .

> Meno utile, ma assai più celebre di tutti era il giuoco de' Volatori, che si faceva in alcune gran feste, e massimamente nelle secolari. Cercavano nella selva un albero altissimo, forte e dritto, e dopo averlo diramato, e scorticato, lo portavano alla Città, e lo ficcavano nel centro d' una gran piazza. Incassavano la punta dell' albero in un legno cilindrico, il quale fu dagli Spagnuoli per qualche rassomiglianza appellato mortajo. Da questo legno pendevano quattro corde forti, che servivano per sostenere un telajetto qua. dro. Nell'intervallo frapposto tra il cilindro, ed il telajetto attaccavano altre quattro corde grosse, e facevano d'esse tanti avvolgimenti intorno all'albero, quante giravolte doveano farsi da' volatori. Queste corde s' infilzavano per quattro fori fatti nel mezzo delle quattro assi, di cui costava il telajetto. I quattro principali volatori travifati in aquile, in

> > gar-





garze, ed in altri uccelli, salivano con somma agilità sull'albero per una corda allacciatavi dal piede d' esso infino al Lib.VII. telajetto. Dal telajetto montavano ad uno ad uno sul cilindro, e dopo avere ivi ballato un poco, e trattenuta l'immensa moltitudine di gente che vi concorreva, si legavano coll' estremità delle corde infilzate per li fori del telajetto, e lanciandoli con impeto cominciavano il lor volo colle ali distese. L'impeto de'lor corpi metteva in moto il telajetto, ed il cilindro: il telajetto colle sue giravolte andava svolgendo le corde, da cui pendevano i volatori: sicchè allungandosi le corde, erano ancor più grandi i giri, che coloro facevano nel volo. Frattanto che questi quattro volavano, altro ballava sul cilindro sonando un tamburello, o agitando una banderuola, senza mostrar veruna paura del pericolo, in cui trovavasi, di precipitare da sì grand' altezza. Gli altri, ch' erano sul telajetto; ( poichè solevano salire sino a dieci, o dodici, ) tosto che vedevano i Volatori nell' utima giravolta, si precipitavano per le stesse corde per arrivare insieme con essi a terra, tra le acclamazioni del Popolo. Coloro, che si precipitavano per le corde, solevano per far vieppiù comparire la loro agilità, passar da una corda ad un' altra in quella parte, dove per cagione della piccola distanza, lo potevano fare.

Il più essenziale di cotal giuoco consisteva nel proporzionare in tal maniera e l'altezza dell'albero, e le corde, che con tredici giravolte arrivassero giustamente a terra i quattro Volatori, per rappresentare in tal numero il loro secolo di cinquanta due anni, composto, come abbiam già detto. di quattro periodi di tredici anni. E' in uso finora questo celebre giuoco in quel Regno; ma senza curarsi più del numero de' giri, nè di quello de' Volatori, nè aggiustarsi in tutto alla forma degli Antichi; poichè il telajetto suol essere sessagono, ovvero ottangolo, ed i Volatori sei, ovvero otto. In alcuni luoghi mettono un certo riparo nel telajetto per impedire le disgrazie troppo frequenti dopo la conquista; imperciocchè essendo tanto comune negl' Indiani l'ubbriachezza, sogliono salir sull' Lis. VII. vite: onde perdono facilmente l'equilibrio in si grand' altez-

za, che suol essere più di sessanta piedi.

Tra i giuochi particolari de' Messicani il più comune, e più da loro pregiato, era quello del pallone. Il luogo, dove si giocava, il quale appellavano Tlachco, er' atteso la descrizio ne, che ne sa il Torquemada, uno spazio piano e quadrilungo, che avea diciotto pertiche in circa di lunghezza, ed una larghezza proporzionata, racchiuso tra quattro muri più grossi al di sotto, che al di sopra, e più alti i laterali, che gli altri, bene imbiancati, e sorbiti, e da per tutto coronati di merli, e con due idoli sopra i muri più bassi, i quali collocavansi a mezza notte con parecchie ceremonie superstiziose, ed avanti di giocarsi quivi la prima volta, si benediceva quel luogo da' Sacerdoti con sì satte superstizioni.

Così il descrive il Torquemada; ma in quattro, o più dipinture Messicane da me vedute, si rappresenta la pianta di questo giuoco tale, quale noi la diamo tra le nostre figure, la quale è affatto diversa da quella del Torquemada. Può credersi, che vi fossero diverse fatte del medesimo giuoco, Gl' idoli collocati su' muri erano quelli degli Dei del giuoco, i cui nomi ignoriamo; ma sospettiamo, che uno d'essi fosse quello d' Omacatl, Dio delle allegrezze. Il pallone era d' ule, o ragia elastica, di tre, o quattro oncie di diametro, il quale quantunque pesante, salta più di quello d'aria. Giocavano partite di due contra due, o tre contra tre. I giocatori andavano affatto ignudi senz' altra veste, che il maxtlatl, o sia fascia larga da coprir le vergogne. Era condizion effenziale del giuoco quella di non toccare il pallone, se non colla congiuntura della coscia, o del braccio, o del gomito, e chiunque lo toccava colla mano, o col piede, o con qualche altra parte del corpo, ne perdeva un punto. Il giocatore, che lanciava il pallone fino al muro opposto, o il faceva balzar sopra esso, guadagnava un punto. I poveri scommettevano pannocchie di frumentone, o pure se altro non aveano, giocavano la loro libertà; altri certo numero d'abiti

di cotone, ed i ricchi cose d'oro; penne preziose, e gioje. V'erano nello spazio frapposto tra i giocatori due Lib. VII. gran pietre somiglianti nella figura alle nostre macine, ciascuna con un buco nel mezzo un poco più grande del pallone. Chiunque faceva passare il pallone pel buco, ciò che di rado accadeva, non solamente vinceva la partita; ma per legge stabilita nel giuoco, si rendeva padrone degli abiti di tutti quelli, che vi si trovavano presenti, e celebravasi tal tiro come un fatto immortale.

Era sì fatto giuoco in gran pregio presso i Messicani, e l'altre Nazioni di quel Regno, e tanto comune, quanto si può scorgere dal numero sorprendente di palloni, che ogni anno pagavano come tributo alla corona di Messico, Tochtepec, Otatitlan, ed altri luoghi, il quale siccome abbiamo detto altrove, non era meno di sedici mila. Gli stessi Re giocavano spesso, e si ssidavano, come secero Motezuma II, e Nezahualpissi. Oggidì non è più in uso presso le Nazioni dell'Imperio Messicano; ma bensì presso i Najariti, gli Opati, i Taraumaresi, ed altri Popoli del settentrione. Quanti Spagnuoli gli hanno veduti giocare, si son maravigliati della loro prodigiosa agilità.

Dilettavansi ancora i Messicani d'un altro giuoco, da alcuni Scrittori appellato Patolli. (\*) Descrivevano sopra una stuoja sina di palma un quadro, dentro il quale tiravano due linee diagonali, e due trasversali. Gettavano in vece di dadi de' fagiuoli grandi, segnati con certi puntini. Secondo il punto, che rendevano i dadi, mettevano, o levavano certe pietruzze dal concorso delle linee, e chi prima aveva

tre pietruzze in fila, quegli vinceva.

Bernal Diaz sa menzione d'un altro giuoco, in cui soleva divertirsi il Re Motezuma col Conquistatore Cortès nel tempo della sua prigionia, il quale, al dir di lui, si chiamava Toroloque. Tirava, dice, da lontano quel Re certe pallottole d'oro assai liscie a certi pezzi del medesimo metal-Storia del Messico Tom. Il. A a lo,

<sup>(\*)</sup> Patolli è un nome generico fignificante ogni forta di giuoco.

lo, che metreva per segno, e chi prima faceva cinque pun-

Lib. VII. ti, vinceva alcuni giojelli, che si scommettevano.

V' erano tra i Messicani uomini destrissimi ne' giuochi di mani, e di piedi. Mettevasi un uomo sul dorso in terra, ed alzando i piedi prendeva in essi una trave, o un legno grosso, tondo, e lungo otto piedi in circa. Lanciavalo ad una competente altezza, e cadendo tornava a lanciarlo colle piante: pigliandolo poi tra i piedi l'aggirava violentissimamente, e quel ch'è più, ciò faceva, siccome io lo ho veduto far qualche volta, con due uomini messi a cavalcioni nelle due estremità del legno. Questo giuoco fecero in Roma due Messicani mandati da Cortès davanti a Papa Clemente VII, ed a molti Principi Romani con singolar gradimento di quella Corte. Er' altresi comune fra loro quel giuoco, che in alcuni paesi appellano le forze d' Ercole. Mettevasi un uomo a ballare: un altro ritto in piedi sulle spalle d'esso lui l'accompagnava con alcuni movimenti, e un terzo ritto sul capo del secondo ballava, e dava altre prove della fua agilità. Ergevano ancora una trave fulle spalle di due ballerini, ed un altro ballava sull' estremità della trave. I primi Spagnuoli, che videro questi, ed altri sì fatti giuochi de' Messicani, restarono tanto maravigliati della loro agilità, che sospettarono, secondo ch'eglino stessi protestano, che v'intervenisse il Demonio, non ponendo mente a ciò che può l'ingegno umano secondato dall'applicazione, e dalla fatica.

Ma i giuochi, i balli, e la musica più servivano al piacere, che all' utilità; non così la Storia, e la Pittura, Diverse due arti, che non debbono separarii nella Storia Messicana, fatte di mentre non aveano altri Storici, che i loro Pittori, nè altri scritti, che le dipinture per conservare la memoria degli avvenimenti. I Toltechi furono nel nuovo Mondo i primi, che si servirono della pittura per la storia; almeno non sappiamo, che altra Nazione se ne servisse prima di loro. Fu anche in uso da tempo immemorabile appo gli Acolhui, appo le sette Tribù d'Aztechi, ed appo tutte le Nazioni di-





rozzate d'Anahuac. Dagli Acolhui, e da' Toltechi l'impararono i Cicimechi, e gli Otomiti, che abbandonarono la Lis.VII.

vita selvaggia.

Tra le dipinture de' Messicani, e di tutte queste Nazioni, ve n'erano molte, ch'erano mere immagini, o ritratti de'lor Dei, de'lor Re, de'loro uomini illustri, de' loro animali, e delle lor piante, delle quali erano pieni i palazzi Reali di Messico, e di Tezcuco. Altre erano storiche, che contenevano le notizie de loro avvenimenti, come sono le tredici prime dipinture della Raccolta di Mendoza, e quella del viaggio degli Aztechi, che si trova nell'opera del viaggiatore Gemelli. Altre erano mitologiche, contenenti gli arcani della lor Religione, e di questa spezie è il volume, che si conserva nella gran biblioteca dell' Instituto di Bologna. Altre erano Codici, dove vedevansi compilate le lor leggi, i lor riti, i lor costumi, ed i loro dazi, o tributi, e tali sono tutte quelle della suddetta raccolta di Mendoza dalla decimaquarta sin' alla sessantesimaterza. Altre erano cronologiche, astronomiche, o astrologiche, nelle quali si rappresentava il loro calendario, il sito degli astri, gli aspetti della luna, gli ecclissi, ed i pronosticamenti delle mutazioni dell'aria. Questa sorta di pittura s'appellava da loro Tonalamatl. Il Dott. Siguenza fa menzione (\*) d'una dipintura di sì fatti pronosticamenti, ch'egli inserì nella sua Ciclografia Messicana. Il P. Acosta racconta, che nella Pro-" vincia di sucatan v'erano certi volumi alla loro usanza , piegati, ne'quali aveano i Savi indiani la distribuzione 3, de'lor tempi, le cognizioni de'pianeti, degli animali, e , d'altre cole naturali, e le loro antichità, cose tutte som-, mamente curiose, e diligentemente descritte,, le quali, secondo che dice lo stesso Autore, perirono pel zelo indiscreto d'un Parroco, che stimandole piene di superstizione, le bruciò con pianto degl' Indiani, e con gran dispiacere degli Spagnuoli curiosi. Altre dipinture erano topografiche,

<sup>(\*)</sup> Nella sua opera intitolata ,Libra Afronomica, stampata in Messico.

Lib. VII. re l'estensione, ed i termini delle possessioni, ma eziandio la situazione de'luoghi, la direzione delle coste, ed il corso de' fiumi. Cortès dice nella sua prima lettera a Carlo V, che volendo egli sapere, se v'era nel gosso messicano qualche porto sicuro per li vascelli, gli presentò il Re Motezuma dipinta in una carta tutta la costa, che v'è dal porto di Chalchiuhcuecan, dov'è presentemente la Veracroce, sino al siume di Coatzacualco. Bernal Diaz racconta, che lo stesso Cortès si servì pel lungo, e malagevole viaggio, che sece alla Provincia d'Honduras, d'una carta presentatagli da Signori di Coatzacualco, nella quale erano segnati tutti i luoghi, e tutti i siumi della costa da Coatzacualco insin' a Huejacallan.

Di tutte queste sorti di dipinture era pieno l'Imperio Messicano; poichè erano innumerazili i Pittori, e non v'era veruna cosa, che non dipingessero. Se fossero state conservate, nulla vi sarebbe a desiderarsi nella storia del Messico: ma i primi Predicatori del Vangelo, sospettando che in sì fatte dipinture vi fosse della superstizione, le perseguitarono a furia. Di tutte quante ne poterono avere in Tezcuco, dov' era la principale scuola di pittura, secero un sì grand' ammasso nella piazza del mercato, che sembrava un monte, e gli attaccarono fuoco, restando seppellita tra quelle ceneri la memoria di molti notabili avvenimenti. La perdita di tanti monumenti della loro antichità fu indicibilmente lagrimevole per gl'Indiani, e rincrebbe assai agli stessi Autori dell'incendio, dopo che s'avvidero del loro fatto; ma si sforzarono di rimediar il male, ora informandosi a bocca dagl' Indiani, or raccogliendo per sussidio della storia le dipinture sfuggite alle loro ricerche; e benche ne raccolsero molte, non però tante, quante bisognavano; perchè d'allora innanzi divennero i possessori delle dipinture sì gelosi nel guardarle, e nell'occultarle dagli Spagnuoli, ch'è troppo malagevole l'averne una da loro.

La tela, in cui dipingevano, era di filo di maguei, o della

della palma Icuotl, (D) o pelli conciate, o pur carta obFace. vano la carra delle foglie di certa spezie di maguei macera, LigiVIII. te a guisa della canapa le poi lavate, distese, e lisciate. Face. vanlo eziandio della palma icnotl, di scorze sottili d'altri Tela, e alberi unite, empreparate con una certa gomma, di feta, e colori. finalmente di cotone, benchè ignoriamo la maniera di farla: Ho avuti nelle mie mani parecchi fogli di questa carta messicana. Essa è somigliante nella grossezza al cartone d'Europa ma più morbida, e più liscia, e vi si può scrivere comodamente.

Facevano per lo più la carta in fogli troppo dunghi, li quali conservavano involti a guisa delle membrane, antiche dell' Europa, o pur piegati a foggià de' nostri paraventi da letto. Il volume di pitture messicane, che si conserva nella biblioteca dell' Instituto di Bologna, rècuna pelle grossa, e mal conciata, fatta di parecchi pezzi, dipinta da per tutto, e in cotal guifa piegata. It pro on a row our minimumor and

I bellissimi colori, che impiegavano tanto nelle lor pitture, quanto nelle lor tinture, gli cavavano dal legno, dalle soglie, e da' siori di parecchie piante; e da diverse minerali. Cavavano il bianco dalla pietra minerale Chimiltizatli, la quale essendo stata calcinata, è somigliante al gesso fino, o dalla Tizat lalli, ch'è una terra minerale, la quale dopo d'effere stata impassata, dimenața come l'argilla, e ridotta in pallottole, prende nel fuoco un bianco somigliantissimo al bianchetto di Spagna. Facevano il negro d' un'altra terra minerale, e puzzolente, che però chiamavano Tlalibijac, o dalla fuligine dell'Ocorl, certa spezie di pino molto odoroso, raccolta in vasi di terra. Il surchino, e l'azzurro del fiore del Matlaluibuitl, e del Xiuh. quilipitzabuac, ch' è la pianta dell' Indaco, (E) avvegnachè 

(D) La tela grossolana, in cui è dipinta la rinomatissima Immagine della Madonna di Guadalupe, è di palma icxotl.

ra de la companya de

<sup>(</sup>E) La descrizione della pianta dell' Indaco si trova presso molti Autori, e massimamente presso il Dott. Hernandez nel lib. 4. cap. 12. la qual' è assatto diversa da quella, che sa il Sig. de Raynal nel lib. 6. della sua storia filosofica, e politica. Quest' Autore asserma, che questa pianta su tra-

il modo di farlo allora non fosse affatto conforme a quello d' oggi-Lie.VII. die Mettevanoin vast d'acqua calda, o piuttosto di tiepida, il fogliame spezzato di quella pianta, e dopo averlo agitato abbastanza con una pala, passavano l'acqua già tinta a certi Orisolo ci po coppi, dove la lasciavano riposare finattantoche precipitate nel fondo le parti sode della tinta, votavano pian pianortutta l'acqua. Quella feccia, o sedimento, si seccava al Sole sed indi si mettevas tra due piatti al fuoco, acciocche s' in: durisse. Aveano i Messicani un' altra pianta dello stesso nome, dalla quale cavavano ancora l'azzurro, ma d'inferior qualità. Cavavano il rosso da' semi dell' Achiate, o sia Rocou, cotti in acqua, ed il pavonazzo, ed il porporino dal Nochiztli, o sia Coca ciniglia Il Il giallo dal Tecozahuiti, o sia Ocra, e dal Xochipalli, ch're una pianta, le cui foglie si rassomigliano a quelle dell' Artemissa. I bei siori di questa pianta cotti in acqua con nitro. loro somministravano un bel colore di melarancio. Siccome si servivano del nitro per questo colore, così per altri si prevalevano dell'allumen Dopo aver macinata, e stemperata in acqua la terravalluminosa, appellata da loro Tlalxocotl, la cocevano al suoco in vasi di terra: indi tiravano per distillazione il puro allume bianco, e diafano, e prima d'indurirsi affatto, il partivano in pezzi per venderlo nel mercato. Per raffermar vieppiù i colori si prevalevano del glutinoso sugo del Tzaubtli, (F) o dell'eccellente olio di Chian. (G)

(F) Il Tzaubtli è una pianta assai comune in quel paese. Le sue soglie son simili a quelle del Porro, il suo susto è dritto e nodoso, i suoi fiori tinti d'un vivo giallo, e la sua radice bianca e sibrosa. Per tirarne il sugo la spezzavano, e seccavano al sole.

(G) Io credendomi di fare un buon servizio a' Pittori Italiani, coltivai qui

spagnuola, e nel Messico. Ma questo è uno de molti abbagli di quel Filosofo. Ci consta per la testimonianza di Don Ferdinando Colombo nel cap. 61. della Vita del suo senitore Don Cristoforo Colombo, che una delle piante proprie della Isola Spagnuola era quella dell' Indaco. Sappiamo ancora per la testimonianza degli Storici del Messico, e singolarmente del Dott. Hernandez, che gli antichi Messicani si servivano dell' Indaco. Tra tanti Storici del Messico da me veduti non ho trovato nè anche uno, che abbia creduta straniera quella pianta.

Le figure di monti, di fiumi, d' edifizi, di piante, e d' animali, e soprattutto quelle d'uomini, che si vedono nelle di. Lis. VII pinture rimaste degli antichi Messicani, sono per lo più sproporzionate, e deformi: ciò che debbe, secondo che mi pare, ascriversi non tanto alla loro ignoranza delle proporzioni degli oggetti, ovvero alla loro poca abilità, quanto alla fretta nel dipingere, della quale fanno fede i Conquistatori Spagnuoli: sicche badando solamente alla fedele rappresentazione delle cose, non curavano la perfezione delle loro immagini, e però si contentavano sovente de' contorni. Contuttociò io ho Carattere veduti tra molte dipinture antiche certi ritratti de' Re di della lor Messico, ne' quali, oltre alla bellezza singolare de' colori, si pittura, e scorgevano esattamente osservate le proporzioni; non però rappre-negheremo parlando in generale, che a' Pittori Messicani sentargli mancasse troppo per arrivare alla perfezione del disegno, e oggetti.

del chiaroscuro.

Servivansi i Messicani nelle lor dipinture non solamente di semplici immagini degli oggetti, siccome hanno spacciato alcuni Scrittori, ma eziandio di geroglifici, e di caratteri. (\*) Rappresentavano le cose materiali colle loro proprie figure, e per abbreviare, e risparmiar fatica, carta, e colori, si contentavano di rappresentare una parte della cosa, bastevole a farla conoscere dagl'intendenti; poichè come noi non possiamo intendere le scritture altrui, se non impariamo prima a leggere, così quegli Americani abbisognavano d'esser prima instrutti nella maniera di rappresentar gli oggetti, per poterne intendere le dipinture, che lor servivano in vece di scritti. Per le cose poi, che sono affatto prive di figura, o pur l' hanno malagevole a rappresentarsi, sustituivano certi caratteri, non già verbali,

erudita prefazione della Biblioteca Messicana, e da noi ancora nelle nostre

Dissertazioni.

con somma diligenza tre piante di Chian provenute da semenza mandata dal Messico. Allignarono felicemente, ed ebbi il piacere di vederle cariche di fiori nel Settembre dell' anno 1777.; ma la brina venuta quell'anno più presto del solito le sece andare a male.

(\*) Cotali Autori sono efficacemente impugnati dal Dott. Eguiara nell'

cioè destinati a formar delle parole, come le nostre lettere, Lie. VII. ma reali, ovvero immediatamente significativi delle cose, quali sono i caratteri degli Astronomi, e degli Algebristi.

Acciocchè ne possano formar qualche idea i leggitori, vogliamo mettere ad essi sotto gli occhi i caratteri numerali, de' Messicani, siccome pure que del tempo, del cielo, della terra,

dell'acqua, e dell'aria. (H)

-33 Per reppresentar qualche persona dipignevano un uomo; o pure una testa umana, e sopra essa una figura esprimente il significato del suo nome, come si vede nelle figure de' Re rol sibb Messicanil. Per esprimere qualche Città, o Villaggio, dipingevano al modo stesso una figura espressiva di ciò, che il suo nome significava. Per formare le loro storie, o annali dipignevano sull'orlo della tela, o carta, le figure degli anni in altrettanti quadretti, ed accanto d'ogni quadretto l'avvenimento, o gli avvenimenti corrispondenti a quell' anno: e se per cagione d'essere molti gli anni, la storia de' quali si voleva esprimere, non potevano tutti stare in una tela, siscontinuavano in un' altra. Per ciò poi, che riguarda l'ordine di rappresentar gli anni, e gli avvenimenti, era libero allo Storico il cominciarli da qualsivoglia angolo della tela; ma con questa regola costantemente osservata in quante dipinture ho vedute, cioè, che se il Pirtore cominciava dall' angolo superiore a man dritta; continuava verso la mano sinistra. Se cominciava, e ciò era il più ordinario, dall' angolo superiorendella man finistra, seguiva perpendicolarmente in giù. Se dipingeva il primo anno nell'angolo inferiore a man finistra, continuava verso la destra, e se principiava nell'angolo in-SUPPLIED CHILL THE

ilscrev sie con a companion control a literation

<sup>(</sup>H) Riguardo a' caratteri numerali è da notarsi, che dipingevano tanti punti, quante u' erano le unità sino a venti. Questo numero ha il suo proprio carattere. Indi s'andava raddoppiando esso sino a venti volte venti, cioè, quattrocento. Il carattere di 400. si raddoppiava similmente infino a venti volte quattrocento, cioè, otto mila. Indi cominciava a raddoppiarsi il carattere d'otto mila. Con questi tre caratteri, ed i punti, esprimevano qualsivoglia quantità, almeno sino a venti volte otto mila, o cento sessanta mila. E' da credersi, quantunque nol sappiamo; che per questo numero avessero un altro carattere.



À il giorno. B'la notte. C la mezza notte. D l'anno. E il secolo. F il cielo. G l'aria. H la terra. I l'acqua. L il diluvio, e la confusion delle lingue.



Figure significanti i nomi de Re messicani



1 Acamapitzin. 2 Huitzilihuitl. 3Chimalpopoca. 4Itzcoatl. Motezuma Ilhuicamina 6 Axajacatl. 7 Tizoc. 8 Ahuitzotl. 9 Motezuma Xocojotzin.





I Messico. 2 Chalco. 3 Tollantzinco. 4 Xochitzinco. 3 Huaxjacac 6 Atotonilco 7 Ahuilizapan. 8 Atenco. 9 Tehuilloiocan. 10 Nepohualco. 11 Michmalojan. 12 Quauhtinchan. 13 Tlacotepec 14 Macuilxochitl. 15 Tlachco. 16 Terozauhtla.



feriore a man destra, seguiva perpendicolarmente in sù: in maniera, che nella parte superiore della tela non dipingeva-Lib. VIII. no mai dalla sinistra alla destra, nè mai nella parte inseriore dalla destra alla sinistra: nè s'avanzavano in sù per la man sinistra, nè in giù per la destra. Saputo questo metodo de' Messicani è facile il conoscere a prima vista, dov' è il principio, e dove il fine di qualsivoglia dipintura storica.

Non può negarsi, che un tal modo di significar le cose fosse impersetto, imbrogliato, ed equivoco; ma è degno di lode il conato di que' Popoli per perpetuare la memoria degli avvenimenti, e la loro industria nel supplire, quantunque impersettamente, alla mancanza delle lettere, le quali forse avrebbono ritrovate, atteso i loro progressi nella cultura, se non sosse stato si breve il loro Imperio; almeno avrebbono abbreviate considerabilmente, ed agevolate le lo-

ro dipinture colla moltiplicazion de' caratteri.

Le loro dipinture peraltro non debbono tanto considerarsi, come una storia ordinata e compita, quanto come monumenti, e sostegni della tradizione. Non può dirsi abbastanza la cura, che aveano i Padri, ed i Maestri d'instruire i lor sigliuoli, ed i lor allievi nella storia della Nazione. Facevanli imparar l'aringhe, ed i discorsi, che non poteano esprimere col pennello: mettevano in verso gli avvenimenti de' loro antenati, e loro insegnavano di cantarli. Questa tradizione schiariva i dubbi, e toglieva l'equivocazioni, che potrebbono cagionare per se sole le dipinture, e secondata da sì fatti monumenti eternava la memoria de'loro Eroi, gli esempi di virtù, la loro mitologia, i lor riti, leggi, e costumi.

Nè sola mente si servirono que' Popoli della tradizione, delle dipinture, e de' cantici per conservar la memoria de' successi, ma eziandio di sili di diversi colori, e diversamente annodati, appellati da' Peruani Quipu, e da' Messicani Nepobualtzitzin. Questo raro modo di rappresentar le cose cotanto usato nel Peru, non pare, che sia stato adoperato ne' paesi d' Anahuac, se non se ne' più rimoti secoli; poichè Storia del Messico Tom. II.

non si trovano più vestigj di si fatti monumenti. Il Cav. Lib. VII Boturini dice, che dopo la più diligente ricerca appena ne potè trovare uno in un luogo di Tlascalla, le cui fila erano già guaste, e quasi consumate dal tempo. Se i popolatori dell' America Meridionale passarono mai pel paese d' Anahuac, poterono quivi aver lasciato quell'arte, la quale poi su forse abbandonata per l'uso della pittura, che introdussero i Toltechi, o qualche altra Nazione più antica di loro.

Poiche impararono dagli Spagnuoli l'uso delle nostre lettere, parecchi abili Messicani, Tezcucani, e Tlascallesi scrissero le loro Storie parte in ispagnuolo, e parte in elegante savella messicana, i quali scritti si conservano sinora in alcune biblioteche del Messico, siccome altrove abbiamo

accennato.

Più felici, che nella pittura, furono i Messicani nella s. 50. Scultura, e ne'lavori di getto, e di musaico. Esprimevano meglio nella pietra, nel legno, nell'oro, nell'argento, e nelle penne le immagini de'loro Eroi, e delle opere della natura, che nella carta, o perchè la maggior dissicoltà di sì fatti lavori facesse intraprenderli con maggior diligenza; o perchè il sommo pregio, in cui erano presso que' Popoli, destava l'ingegno, e ravvivava l'industria.

La Scultura su una delle arti esercitate dagli antichi Toltechi. Insino al tempo degli Spagnuoli si conservarono parecchie statue di pietra lavorate dagli Artesici di quella Nazione, siccome l'idolo di Tlaloc collocato nel monte dello stesso nome, che ebbe tanto culto, e venerazione presso i Cicimechi, e gli Acolhui, e le statue gigantesche erette ne'due celebri tempi di Teotihuacan. I Messicani aveano già Scultori, quando uscirono dalla loro patria Aztlan, mentre sappiamo, essere stato sabbricato da loro in quel tempo l'idolo di Huitzilopochtli, che portarono seco nella lunga loro pellegrinazione.

La materia comune delle loro statue era la pietra, e il legno. Lavoravano la pietra senza ferro, nè acciajo, nè altro strumento, che uno scarpello di pietra focaja. Eravi

d'uo-

d'uopo della loro impareggiabile flemma, e costanza nella fatica per superare cotanta difficoltà, e tollerar la lentezza Lig.VII. di sì fatti lavori; ma riuscivano a dispetto di sì rozzi strumenti. Sapevano esprimere nelle loro statue tutti gli atteggiamenti, e positure, di cui è capace il corpo, osservavano esattamente le proporzioni, e sacevano, dove si richiedeva, i più minuti, e dilicati intagli. Non solamente sacevano statue intere, ma eziandio scolpivano nelle pietre figure di basso rilievo, quali sono quelle di Motezuma II, e d'un suo figliuolo, scolpite in una pietra del monte Chapoltepec, rammemorate, e celebrate dal P. Acosta. Facevano ancora statue d'argilla, e di legno, servendosi per queste d'uno scarpello di rame. Il numero sorprendente delle loro statue si può congetturare per quello de' loro idoli, da noi accennato nel libro precedente. Abbiamo ancora da lagnarci in ciò del zelo del primo Vescovo di Messico, e de' primi Predicatori del Vangelo; mentre per non lasciar a loro Neofiti verun incentivo d'idolatria, ci privarono di molti pregevoli monumenti della scultura de' Messicani. Le fondamenta della prima chiesa, che si sabbricò in Messico, surono d'Idoli, e si contarono a migliaja le statue spezzate a tal segno, che essendo stato quel Regno il più abbondevole di sì fatte opere, oggidì appena possono trovarsene alcune poche dopo la più diligente ricerca. La condotta di que' benedetti Religio. si fu assai lodevole; e per la cagione, e per gli effetti; ma vorremmo, che le statue innocenti di que' Popoli non avesfero foggiaciuto alla medefima condanna de' fimulacri fuperstiziosi, e che ancor di questi ne fossero stati conservati alcuni in qualche luogo, dove non fossero d'inciampo a' Neofiti.

I lavori di getto erano presso i Messicani in pregio asse maggiore di tutte le opere di scultura, così per la maggior valuta della materia, come pure per l'eccellenza dello digetto. stesso lavoro. Non sarebbero verisimili le maraviglie di cotal arte, se oltre alla testimonianza di quanti le videro, non fossero state mandate in Europa in gran copia sì fatte rarità.

B b 2

I lavori d'oro, e d'argento mandati in presente a Carlo V Lis. VII. dal Conquistatore Cortès, empierono di stupore gli Orefici dell' Europa, i quali, secondo che ne testificano parecchi Scrittori di quel tempo, (\*) protestarono, che eran essi assatto inimitabili. Facevano i Fonditori messicani così d'oro, come d'argento, le più perfette immagini delle cose naturali. Faceano di getto un pesce, che aveva le squame alternatamente l' una d' oro, e l' altra d' argento: un pappagallo colla testa, colla lingua, e coll' ali mobili, ed uno scimiotto colla testa, e coi piedi mobili, e con un fuso in mano in atteggiamento di filare. Incastonavano le gemme in oro, ed in argento, e facevano de' giojelli curiosissimi, e di gran valuta. Finalmente erano tali sì fatte opere, che anche que' Soldati spagnuoli, che si sentivano travagliati dalla sacra same dell' oro, pregiavano in esse più l'arte, che la materia. Quest' arte maravigliosa esercitata già da' Toltechi, la cui invenzione, o perfezione ascrivevano al Dio Quetzalcoatl, s' è asfatto perduta per l'avvilimento degl' Indiani, e per la trascuraggine de' nostri Spagnuoli. Non so, che vi sia rimasto verun avanzo di que' lavori tanto pregevoli; almeno sarà più facile di trovarlo in qualche gabinetto dell' Europa, che in tutta la Nuova Spagna. Prevalse senz' altro alla curiosità di conservarli, la cupidigia di profittarsi della loro materia.

Lavoravano ancora i Messicani a martello, ma poco rapporto a ciò che sacevano di getto, e non paragonabile co' lavori degli Oresici europei; poichè non aveano altri strumenti da battere i metalli, che le pietre. Contuttociò si sa, che lavoravano bene il rame, e che piacquero assai agli Spagnuoli le loro scuri, e le loro picche. I Gettatori, e gli Oresici Messicani componevano un corpo riguardevole. Rendevano un particolar culto a Xipe lor Dio protettore, e sacevano ad onor di lui una gran sesta nel secondo mese co' più

inumani sacrifizj.

Ma

<sup>(\*)</sup> Vedasi particolarmente ciò, che dice di sì fatti lavori lo Storico Gomara, il quale gli ebbe nelle sue mani, e sentì ciò, che nel vedergli dissero gli Oresici di Siviglia.

Ma nulla fu da' Messicani tanto pregiato, quanto ilavori di musaico, che sacevano delle penne più delicate, e vaghe degli LIB.VII. Uccelli. Allevavano però molte spezie di bellissimi uccelli, di cui abbonda quel paese, non solamente ne' palagi de' Re, Lavori dov' era, come abbiam già detto, ogni forta d' animali, ma di mueziandio nelle case particolari, ed in certo tempo lor leva- saico. vano le penne per adoperarle in tal genere di lavori, o per venderle nel mercato. Aveano in gran pregio le penne di que' maravigliosi uccelletti, che eglino chiamano Huitzitzilin, e gli Spagnuoli Picaflores, o sia Beccasiori, tanto per la loro sottigliezza; quando per la finezza, e la varietà de' loro colori. In questi, ed altri bellissimi uccelli la Natura ad essi somministrava quanti colori sa adoperar l' Arte, e alcuni ancora, che essa non è capace d' imitare. Radunavansi per ciascheduna opera di musaico parecchi Artefici, e dopo aver fatto il disegno, e prese le misure, e le proporzioni, s'incaricava ognuno d'una parte dell' immagine, e s' impiegava in essa con una tal applicazione, e pazienza, che soleva stare un giorno intero nell'accozzare una penna, provando or una, or un altra, ed offervandola or da una, or da un'altra parte, finchè trovava quella, che compiva l'idea di perfezione, che s' era proposta. Terminata la parte, che ad ognuno toccava, tornavano a radunarsi per formarne l'immagine intera. Se qualche parte si trovava sconcia, si tornava a lavorare sino a darle l'ultima persezione. Prendevano le penne con certe mollette sottili per non malmenarle, e l'attaccavano alla tela col tzaubtli, o con qualche altra materia glutinosa: indi univano tutte le parti sopra una tavoletta, o sopra una lamina di rame, e le spianavano soavemente sino a lasciar la superfizie dell' immagine s' uguale, e s'i liscia, che sembrava fatta a pennello.

Queste sono quelle immagini tanto celebrate dagli Spagnuoli, e d'altre Nazioni europee, nelle quali chi le vede non sa che debba lodar più, se la vivacità, e la vaghezza de' colori naturali, o pur la destrezza dell'Artefice, e l'ingegnosa disposizione dell' Arte: " Le quali, dice il P. Acosta, so-

" no a ragion pregiate, recando maraviglia come far si potes. Lib. VII., fero di penne d'uccelli de'lavori sì fini, e sì uguali, che , pajono fatti a pennello: e ciò che nè il pennello, nè i , colori della pittura possono fare, certa apparenza che han-, no guardati a schiancio tanto bella, tanto viva, e tanto " allegra, che diletta a maraviglia. Alcuni Indiani, ottimi 2) Artefici, ritrattano si perfettamente colle piume ciò che " vedono dipinto col pennello, che non cedono a' migliori 2, Pittori di Spagna. Al Principe di Spagna D. Filippo pre-, sentò il suo Maestro tre piccolissime immagini da metter " per segni nel suo diurno, e Sua Altezza le mostrò al Re , Don Filippo (II. di questo nome ) suo Padre, ed aven-" dole considerate Sua Maestà, disse, che non avea mai ve-, duto in figure sì piccole un lavoro più eccellente. Aven-, do ancora presentato a Papa Sisto V. un altro quadro più " grande di S. Francesco, e dicendogli, che quella er' ope-, ra degl' Indiani fatta di penne, volle Sua Santità provare , fregando un poco le dita sul quadro, se veramente era piu-, ma, parendogli cosa maravigliosa lo star così bene aggiu-, stata, e spianata, che non potessero gli occhi discernere, s' , erano colori naturali di penne, o artifiziali del pennello. , La comparsa che fa il verde, ed un color di melarancio , come indorato, ed altri fini colori fono fommamen-, te belli, e guardata l'immagine ad un altro lume, questi " stessi colori pajono smorti. " (\*) Erano cotali opere di piuma sì stimate da' Messicani, che le pregiavano più che l' oro. Cortès, Bernal Diaz, Gomara-, Torquemada, e tutti gli altri Storici, che le videro, non trovano espressioni, colle quali esaltare bastevolmente la lor perfezione. (K)

<sup>(\*)</sup> Stor. Nat, e Mor. lib. 4. cap. 37.

(K) Gio: Lorenzo d'Anagnia, dotto Italiano del Secolo XVI., ragionando di queste immagini de' Messicani nella sua Cosmograssia, dice così; ,, Fra le al
,, tre m' ha dato gran stupore un San Girolamo con uno Crocissio, ed un

,, Leone, che mi mostrò la Sig. Diana Lossreda, scorgendovisi una tanta

,, vaghezza per la vivacità de' colori naturali così bene, e giustamente po
,, sti, ch' io mi crederei non n' aver potnto vedere mai un simile, non che

,, migliore, negl' Antichi, nè i più valenti Pittori moderni.

,,

Poco tempo fa, viveva in Pazcuaro, capital già del Regno di Michuacan, dove più che altrove fiori una tal Arte do. Lib. VII. po la conquista, l' ultimo Artefice di musaico, che vi restava, e con lui sarà già finito, o sarà per finire un' arte sì preziosa, benchè sieno ormai più di due secoli, che non si lavorava più colla perfezion degli antichi. Conservansi sinora parecchi lavori di questa fatta ne' musei dell' Europa, e molti nel Messico, ma pochi, per quel che mi pare, del Secolo XVI., e niuno, ch' io sappia, satto avanti la conquista. Er' altresì assai curioso il musaico, che saceano di conchiglie spezzate, la qual' arte fino a' nostri d'i s' è conservata in Guatemala.

Ad imitazione di sì valenti Artefici v'erano altri, che con diversi siori, e frondi formavano sopra stuoje parecchj lavori vaghissimi da adoperarsi in alcune feste. Dopo ricevuta la fede di Gesù Cristo lavoravano sì fatte opere per l'ornato de'nostri tempi, le quali erano ricercate a gara dalla Nobiltà Spagnuola per la singolar bellezza dell'artifizio. Oggidì vi sono molti Artefici in quel Regno, che s'impiegano in contraffare colla seta l'immagini di penne; ma i loro lavori non fono in veruna maniera paragonabili con

quelli degli Antichi.

Or' ad una Nazione tanto industriosa in quelle arti, che soltanto servono alla curiosità, ed al lusso, non potevano man-Architetcar quelle, che son necessarie alla vita. L'Architettura, ch'è tura douna di quelle arti, che inventò la necessità de' primi uomi- mestica ni, su esercitata dagli abitatori del paese d'Anahuac, alme-sicani. no dal tempo de' Toltechi. I Cicimechi lor successori, gli Acolhui, e tutte l'altre Nazioni, de' Regni d' Acolhuacan, di Messico, e di Michuacan, della Repubblica di Tlascallan, e d'altre Provincie, fuorche gli Otomiti, fabbricarono case, e formarono Città da tempo immemorabile. Quando i Messicani arrivarono a quel paese, lo trovarono pieno di grandi, e belle Città. Essi, i quali innanzi d'uscir dalla lor patria, erano già bene intendenti d' Architettura, ed avvezzi alla vita sociale, construssero nel loro lungo pellegrinaggio molti edifi-

edifizj in que' luoghi, dove per alcuni anni si trattennero; Lib. VIII i cui avanzi sinora sussisteno, come abbiamo già detto, sulle rive del siume Gila, nella Pimeria, e presso alla Gittà di Zacatecas. Ridotti poi alla maggior miseria nelle isolette del lago Tezcucano, sabbricarono umili capanne di canne, e di sango sinattantochè col commercio del pesce si procacciarono migliori materiali. A proporzione dell'accrescimento della lor possanza, e ricchezza, s'andavano aumentando, e migliorando le loro sabbriche: sicchè quando v'arrivarono i Conquistatori, i lor occhi molto trovarono d'am-

mirare, e non men da distruggere le loro mani.

Le case de poveri erano di canne, o di mattoni crudi, o di pietra, e fango, e il tetto di certo sieno lungo, e grosso, che è assai comune nella campagna, particolarmente ne' paesi caldi, o di foglie di maguei postevi a guisa di tegole, alle quali, e per la grossezza, e per la figura alquanto rassomigliano. Una delle colonne, o sostegni di sì fatti edisizi, soleva essere un albero di proporzionata grossezza, nel quale, oltre al piacer che prendevano della sua frondosità, risparmiavano qualche satica, e spesa. Non aveano per lo più tali case, se non una stanza, dov'era la famiglia co' suoi animali, col suo socolare, e con tutta la sua masserizia. Se la famiglia non era tanto povera, aveva oltre a due, o tre stanze, un Ajauhcalli, o sia oratorio, un Temazcalli, o bagno, ed un piccolo granzjo.

Le case de Signori, e de benestanti erano di pietra, e calcina, e di due piani, colle sue sale, e camere ben disposte, e gran cortili: il tetto piano di buon legno, e ben lavorato col suo terrazzo: i muri così bene imbiancati, forbiti, e rilucenti, che ai primi degli Spagnuoli, che li videro da lontano, parvero d'argento: il pavimento di smal-

to era perfettamente piano, e liscio.

Molte di queste case erano coronate di merli, ed aveano le loro torri, ed annesso un giardino co suoi vivai, e le sue strade fatte con simmetria. Le case grandi della capitale aveano per lo più due uscj, il principale sulla strada, e

l'al-

l'altro sul canale. Ne'loro usci non avevano porte di legno, stimando forse abbastanza sicure le loro abitazioni mercè la Lib. VII. severità delle leggi contro i ladri!; ma per disenderle dalla veduta de' passeggieri coprivano gli uscj con canniccj, sospendendovi alcune silze di cocci, o sia pezzi di stoviglie rotte, o qualche altra cosa capace di destar col suo rumore l'attenzione de' dimestici, qualora alcuno alzasse il canniccio, per entrarvi. A niuno era permesso d'entrarvi senza il beneplacito del Padrone. Quando la necessità, o la civiltà, o la ragione di parentela non giustissicava l'entrata di colui, che arrivava all'uscio, era quivi ascoltato, e prontamente licenziato.

Seppero i Messicani fabbricare archi, e volte, (L) come consta da' loro bagni, dagli avanzi de' palagi Reali di Tezcuco, e d'altre fabbriche sottratte al furor de' Conquistatori, ed anche da molte loro dipinture. Erano in uso appo loro i cornicioni, ed altri particolari ornamenti d' Architettura. Si dilettavano di far ornamenti di pietra a foggia 'di lacci attorno a' loro usci, e finestre, ed in alcuni edifizi v'era una gran serpe di pietra in atteggiamento di mordere la sua coda sull' uscio principale, dopo aver aggirato il suo corpo per tutte le finestre della casa. I muri de loro edifizi erano dritti, e perpendicolari, adoperando per ciò l' archipendolo, o qualche altro strumento equivalente; poichè per la trascuraggine degli Storici ignoriamo gli strumenti, di cui servivansi per le loro fabbriche, come pure parecchie altre cose ed a questa, e ad altre arti appartenenti. Alcuni credono, che i Muratori messicani nel fabbricare i muri ad essi accostavano della terra dall' una, e dall' altra parte, e che come s' andavano innalzando, s' innalzavano parimente i mucchi di terra apposti-- Storia del Messico Tomo II.

<sup>(</sup>L) Torquemada dice, che allorchè gli Spagnuoli levarono le centine d'una volta fabbricata nella prima Chiefa di Messico, i Messicani impauriti non ardivano d'entrar nella Chiefa, aspettando ad ogni momento veder precipitare la volta. Ma se essi ebbero qualche stupore, non su certamente cagionato dal veder la volta, che come abbiam detto era in uso presso loro, ma sorse dal veder toglierne le centine troppo presso, o da qualche altra circostanza intervenutavi, che meritasse la lor ammirazione.

vi a tal segno, che i muri, finchè non sosse terminata la Lis. VII. fabbrica, restassero affatto coperti, e sotterrati: onde non avessfero bisogno i muratori di palchi, o tavolati. Ma sebbene questo modo di fabbricare paja essere stato in uso presso i Miztechi, ed altre Nazioni del Regno Messicano, non crediamo che i Messicani l'adoperassero, atteso la somma brevità, con cui terminavano le loro fabbriche. Le loro colonne erano cilindriche, o quadre; ma non sappiamo, che avessero, nè basi, nè capitelli . Nulla più premurosamente cercavano in esse, quanto di farle d' un sol pezzo, fregiandole talvolta di figure di basso rilievo. I fondamenti delle case grandi della Capitale si gettavano a cagione della poca sodezza di quel terreno sopra un piano di grofse stanghe di cedro siccate in terra, il cui esempio hanno imitato gli Spagnuoli. Il tetto di si fatte case era, o di cedro, o d'abete, o di cipresso, o di pino, o d'Ojametl: le colonne erano di pietra ordinaria; ma ne' palagi Reali, erano di marmo, ed alcune ancora d'alabastro, che alcuni Spagnuoli presero per diaspro. Avanti il regno d'Ahuitzotl erano i muri delle case di pietra comune; ma essendo state scoperte sotto quel Re le cave di pietra Tetzontli sulle rive del lago Messicano, si cominciò a adoperare, come la più idonea per gli edifizi della Capitale; imperciocchè è dura, leggiere, e porosa a guisa di spugna: onde s'attacca ad essa fortemente la calcina. Per cotali vantaggi, e pel suo colore, ch' è un rosso sanguigno, è anche oggi pregiata sopra ogni altra pietra per le fabbriche. I lastricati de' lor cortili, e de' tempi erano per lo più di pietra di Tenajoccan; ma ve n'erano alcuni fatti a scacchi di lastre di marmo, e d'altre pietre pregevoli.

Del resto avvegnachè i Messicani non sieno stati in verun modo paragonabili nel gusto dell' Architettura cogli Europei, nondimeno gli Spagnuoli restarono si sorpresi d'ammirazione nel vedere i palagi Reali di Messico, che Cortès nella sua prima lettera a Carlo V. non trovando parole, con cui descriverli, ne parla così: "Avea, dice ragionando di "Motezuma, dentro questa città (di Messico) delle case "per sua abitazione tali, e tanto maravigliose, che non cre"derei

derei poterne mai esprimere l'eccellenza, e grandezza: onde altro non dirò, se non che non ve ne sono e- LIB.VII. " guali in Ispagna. " Sì fatte espressioni si vedono adoperare tanto dallo stesso Gortès in altri luoghi delle sue lettere, quanto dal Conquistatore Anonimo nella sua pregevole relazione, e da Bernal Diaz nella sua sincerissima storia, tutti e tre testimoni oculati.

Construssero ancora i Messicani pel comodo de luoghi 5, 54, abitati molti buoni acquidotti. Quelli della Capitale per con- Acquidotti, e dur l'acqua da Chapoltepec due miglia lontano, erano due, firade sul fatti di pietra, e smalto, alti cinque piedi, e larghi due lago. passi, costrutti in una strada fabbricata a bella posta sul lago, per li quali si conduceva l'acqua sino al principio della Città, e quindi si diramava per altri minori condotti per provvedere a parecchie fontane, e principalmente a quelle de' palagi Reali. Ancorche due fossero gli acquidotti, soltanto scorreva l'acqua per uno alla volta, e frattanto nettavano l'altro, per aver sempre limpida l'acqua. Vedonsi ancora in Tezcutzinco, luogo già di diporto de' Re di Tezcuco, l'acquidotto per dove si conduceva l'acqua a' giardini

Reali.

La suddetta strada di Chapoltepec, siccome l'altre fabbricate sul lago, e da noi sovente commemorate, sono de' monumenti non contrastabili dell' industria de' Messicani; ma ancor più si sa palese nel suolo medesimo della sor Città; imperciocche laddove altri Architetti non hanno altro a fare, che gettar le fondamenta nella terra, ed innalzar gli edifizj, i Messicani ebbero a fare davvantaggio il terreno per edificarvi, unendo con terrapieni alcune isolette disgiunte. Oltre a questa gran satica, ebbero altresì quella di fabbricar degli argini, e delle chiuse in parecchi luoghi della Cirtà per rendere più sicure le loro sabbriche. Ma se in cotali opere si scorge l' industria de' Messicani, in altre si palesala loro magnificenza. Tra i monumenti dell'antica Architettura, che restano ancora nell' Imperio Messicano, sono assai celebri gli edifizi di Mictlan nella Mizteca, ne'quali vi so-C C 2

no cose da far maraviglia, e particolarmente una gran sala, Lib. VII. il cui tetto è sostenuto sopra varie colonne cilindriche di pietra, d'ottanta piedi d'altezza, e venti incirca di circonferenza, ciascuna d'un sol pezzo.

Ma nè questa, nè veruna altra fabbrica di quante ci Avanzi restano dell' Antichità Messicana, possono paragonarsi col faantichi, moso acquidotto di Cempoallan. Questa grand' opera degna di gareggiare colle maggiori dell' Europa, fu fatta verso la metà del secolo XVI. Diressela, senza neppur sapere i principj dell' Architettura, l' Apostolico Francescano Francesco Tembleque, ed eseguironla con somma persezione i Cempoallesi. Mosso a pietà quell' insigne Religioso per la scarsezza d'acqua, che pativano i suoi Neositi, mentre quella, che innanzi racoglievano in fossi, era consumata dagli armenti degli Spagnuoli, intraprese di sovvenire a tutta prova al bisogno di que' Popoli. L'acqua era troppo lontana, ed il terreno per dove dovea condursi, era tutto montuoso, e dirupato; ma tutto fu superato dal zelo attivo del Missionario, e dall'industria, e fatica de' Neofiti. Fecero dunque un acquidotto di pietra, e calcina lungo più di trenta due miglia, (\*) a cagione de' giri, che doveansi fare nelle montagne. La maggior difficoltà consisteva nel sopravanzare tre gran burroni frappostivi nella strada: superossi pure con tre ponti, il primo di quaranta sette archi, il secondo di tredici, ed il terzo, ch' è il più grande, ed il più sorprendente, di sessantasette archi. L' arco maggiore, ch' è quello di mezzo, situato nella maggior profondità del burrone, ha 110. piedi geometrici d'altezza, e 61. di larghezza, sicchè vi potrebbe passar sotto un gran vascello. Gli altri sessanta sei archi situati dall'una e dall' altra parte di quel maggiore, vanno diminuendosi dall' una, e dall' altra parte sino all' orlo, o parte più alta

<sup>(\*)</sup> Torquemada dice, che la lunghezza di questo acquidotto è di 160. 416. piedi ( di marca, ) che fanno, aggiunge, più di quindici leghe; ma s' egli parla, come appare, di piedi geometrici, sono solamente 32. miglia, ed ottanta tre piedi, o poco meno di undici leghe. Se parlasse di p'edi Tolerani, sarebbe un poco meno, mentre questo è a quello, come 1240. a 1417.

del burrone, secondochè il richiede il terreno per essere a livello dell' acquidotto. Questo gran ponte ha di lunghezza LIB.VII. 3. 178. piedi geometrici, o sia più d' un mezzo miglio. Si lavord in esso cinque anni, ed in tutto l'acquidotto diciassette. Non mi parve importuna nella mia Storia la descrizione di questa superba fabbrica; imperocchè sebbene intrapresa da uno Spagnuolo dopo la Conquista, su pure eseguita da' Cempoal-

lesi, che sopravissero alla rovina del loro Imperio.

L' ignorante Ricercatore nega a' Messicani la cognizione, e l'uso della calcina; ma consta per la testimonianza di tutti gli Storici del Messico, per la matricola de' tributi, e sopratutto per gli edifizj antichi finora sussistenti, che tutte quelle Nazioni faceano della calcina il medesimo uso, che fanno gli Europei. Il Volgo di quel Regno è in credenza, che i Messicani mischiassero delle uova colla calcina, per renderla più tenace; ma questo è un errore, cagionato per avventura dal veder gialliccie le muraglie antiche. Consta parimente per la testimonianza de' primi Storici, che i mattoni cotti erano in uso presso i Messicani, e che si vendevano, come tutte l'altre cose, ne' mercati.

Gli Scarpellini, che tagliavano, e lavoravano la pietra 5. 56. per gli edifizj, non si servivano di picconi, nè di scarpelli Scarpellidi ferro, ma soltanto di certistromenti di pietra focaja; non- ni, Giodimeno facevano nella pietra be' lavori, ed intagli. Ma e Pentopiù che sì fatti lavori senza ferro, recano maraviglia le pie- lai. tre di stupenda grandezza, e peso, che si trovarono nella capitale, ed altrove, trasportate da lontano, e collocate in luoghi eminenti senza l'ajuto delle macchine, che ha inventate la Meccanica. Oltre alla pietra comune, lavoravano ancora il marmo, il diaspro, l'alabastro, l'Itztli, ed altre pietre pregevoli. Dell' Itztli facevano belli specchi guerniti d' oro, e quegli acutissimi rasoi, che impiegavano nelle loro spade, de' quali si servivan ancora i lor Barbieri. Facevano sì fatti rasoi con una tal velocità, che in un' ora ne cavava un solo Artefice più di cento. (M)

<sup>(</sup>M) Il Dott. Hernandez, Torquemada, e Betancurt accennano il modo, che aveano quegli Artefici, di cavar dall' Itztli i rasoi.

I Giojellieri Messicani non solamente aveano cognizione delle: Lis. VII. gemme, ma eziandio sapevano pulirle, lavorarle, ed intagliarle, formandovi quante figure volevano. Gli Storici affermano, che questi lavori facevansi con una certa sabbia; ma egli è certo, che non si potevano fare senza qualche strumento di selce, o di rame duro, che v'è in quel paese. Le gemme più usuali presso i Messicani erano gli smeraldi, le amatiste, le cornalline, le turchine, ed altre sconosciute in Europa. Gli smeraldi erano tanto comuni, che non v'era Signore, che non ne avesse, nè moriva alcuno di loro, al cui cadavero non sospendessero uno smeraldo dal labbro, acciocchè lor servisse, al dir loro, in vece di cuore. Furono pure infiniti quelli, che si mandarono alla Corte di Spagna ne' primi anni dopo la conquista. Quando Cortès ritornò la prima volta in Ispagna, portò seco tra l'altre inestimabili. gioje, cinque smeraldi, i quali secondo che testifica il Gomara allora vivente, furono pregiati in cento mila ducati, e per uno d'essi gliene volevano dar quaranta mila certi Mercatanti Genovesi per rivenderlo al Gran Signore, (N) ed inoltre due vasi pur di smeraldo pregiati, per quel che dice il celebre P. Mariana, (\*) in trecento mila ducati, i quali vasi perdette il Cortès nel naufragio, che sece nella inselice spedizione di Carlo V. contro Algeri. Oggidi nè si lavorano più tali gemme, nè anche si sa il luogo delle miniere, donde le

ca-

<sup>(</sup>N) Quant'aglismeraldi di Cortès, il primo era fatto in sorma di rosa, il se condo come una cornetta, il terzo come un pesce cogli occhi d'oro, il quarto era una campanella con una fina perla per battaglio, e sull'orlo questa iscrizione spagnuola con lettere d'oro, Bendito quien te crio, cioè, Benedetto colui, che ti creò. Il quinto, ch'era il più pregevole, e pel quale volevano dar 40. 000. ducati i Genovesi, era una piccola coppa col piede d'oro, e con quattro catenuzze, ancor d'oro, che s'univano in una perla a guisa di bottone. L'orlo della coppa era cinto da un anello d'oro, nel quale era scolpita questa inscrizione latina: Inter natos mulierum non surrexit major. Questi cinque smeraldi lavorati da' Messicani per ordine di Cortès surono da lui presentati alla sua seconda moglie la Nobil donna Giovanna Ramirez d'Arellano, e Zusiga, figlia del Conte d'àguilar: Gioje, dice il Gomara, che le vide, migliori di quante n'elle quals sissa donna in Ispagna.

(\*) Mariana nel Sommario, o sia supplemento, della Storia di Spagna.

cavavano; ma sussistono ivi alcuni enormi pezzi di smeraldo, ficcome una pietra santa, che v'è nella Chiesa Gattedrale d'Lib. VII. Angelopoli, ed un'altra nella Chiesa parrochiale di Quechula, (se pur non sia la medesima di la trasportata ad Angelopoli,) la quale tenevano i Parrochiani legata con catene di serro, come dice Betancurt, acciocchè niuno potesse portarla via.

I Pentolai facevano d' argilla non solo gli stoviglj necessarj per l' uso delle case, ma eziandio altri lavori di mera curiosità, li quali abbellivano di varj colori; ma non seppero, per quanto appare, l' arte d' invetriarli. I più samosi Pentolai erano già i Cholullesi, i cui vasi surono assai pregiati dagli Spagnuoli, oggidi sono celebri i Vasai di Quauhtitlan.

I Falegnami lavoravano bene parecchie spezie di legni co' loro strumenti di rame, de' quali se ne vedono alcunian- Falegna-

che oggidì.

Le fabbriche di varie spezie di tele erano comuni da sitori, &c. per tutto, e quest' era una delle arti, che da quasi tutti s' imparavano. Non aveano lana, nè seta comune, nè lino, nè canapa; ma supplivano alla lana col cotone, alla seta colla piuma, e col pelo del coniglio, e della lepre, ed al lino, ed alla canapa coll' Icnotl, o palma montana, col Quetzalichtli, col Pati, e con altre spezie di Maguei. Di cotone faceano, e tele grosse, e tanto sottili, e fine, come quelle d' Olanda, le quali furono a ragione pregiate nell' Europa. Pochi anni dopo la Conquista si portò a Roma una veste Sacerdotale de' Messicani, che secondo che asserma il Cav. Boturini, fece maravigliar quella Corte per la sua finezza ed eccellenza. Tessevano queste tele con parecchie figure, e colori, rappresentandovi diversi animali, e siori. Di penne intessute col cotone sacevano mantelli, coperte da letto, tappeti, cotte, ed altre cose non meno morbide, che belle. Ho veduti alcuni vaghi mantelli di questa fatta, che finora conservano alcuni Signori, e sogliono portarli in certe feste estraordinarie, siccome quelle dell'incoronazione del Re di Spagna. Similmente intessevano col cotone il pelo più sottiLib. VII e filato, e ne facevano morbidissime tele, e con queste de' giubboni da Inverno per li Signori. Dalle foglie del Pari, e del Quetzalichtli (forti di maguei) cavavano silo sottile per sar delle tele equivalenti a quelle di lino, e dalle soglie d'altre spezie di maguei, siccome da quelle della palma montana, tiravano un silo più grosso, e simile alla canapa. Il modo, che avevano di preparar questi materiali, era quello stesso, che hanno gli Europei nel lino, e nella canapa. Maceravano in acqua le soglie, e poi le nettavano, le mettevano al Sole, e le ammaccavano, finattantochè le mettevano in istato di poterle silare.

Delle medesime soglie della palma montana, come pure di quelle dell' Izhuati, (altra spezie di palma,) ne sacevano sinissime stuoje di diversi colori. Altre più grosse le sacevano col giunco, che nasce in abbondanza in quel

lago.

Del filo del maguei facevano ancora corde, e scarpe, ed altri lavori.

Conciavano assai bene, le pelli degli animali, tanto quelle de' quadrupedi, quanto quelle de' volatili, lasciando in alcune il pelo, o la piuma, e levandola all'altre giusta l'uso, che ne voleano fare.

Finalmente per dar una qualche idea del gusto de' Messicani nelle arti, mi parve opportuno il trascrivere qui la lista delle prime cose, che dal Messico mandò Cortès a Carlo V. pochi giorni dopo essere arrivato in quel paese. (O)

Due ruote di dieci palmi di diametro, l'una d'oro Lista del-colla immagine del Sole, e l'altra d'argento colla immale rarità gine della Luna, formata l'una e l'altra di lame di que' mandate dal Cormetalli con parecchie figure d'animali, e d'altre cose, di tès a basso rilievo, lavorate con singolare artifizio. (\*) Una Carlo V.

(\*) La ruota d' oro era senz'altro figura del loro secolo, e quella d' argento figura del loro anno, attesociò, che dice Gomara; ma egli nol sapeva.

<sup>(</sup>O) Questa lista è presa dalla Storia del Gomara allora vivente in Ispagna, tralasciate alcune cose, che non c' importano, e poco curando l' ordine in quella Storia tenuto.

(\*) La ruota d' oro era senz' altro sigura del loro secolo, e quella d' ar-

Una collana d'oro composta di sette pezzi con cento cttanta tre piccoli smeraldi incastonativi, e dugento tren-Lib. VII. ta due gemme somiglianti a' rubinetti, dalla quale pende-

vano ventisette campanelle d'oro, ed alcune perle.

Un' altra collana di quattro pezzi d' oro con cento due gemme rosse come rubinetti, cento settanta due smeraldi, e dieci buone perle incastonatevi, e ventisei campanelle d' oro: Queste due collane, soggiunge il Gomara, erano da vedersi, ed aveano altre cose eccellenti oltre alle suddette.

Un Morione di legno coperto d'oro, e guernito di gemme con venticinque campanelle d'oro da esso pendenti, e in vece di pennacchio aveva un uccello verde cogli occhi, col

becco, e co' piedi d' oro.

Una celata d' oro tempestata di gemme, dalla quale pen-

devano alcune campanelle.

Un bracciale d'oro assai sottile. Una bacchetta a guisa di scettro con due anelli d'oro nelle due estremità guerniti di perle.

Quattro tridenti fregiati di penne di vari colori, colle

punte di perle, legate con filo d' oro.

Molte scarpe di pelle di cervo cucite con filo d'oro; le cui suole erano di pietra itztli bianca e turchina, e mol-

to sottili. (\*\*)

Una rotella di legno, e cuojo con campanelle pendenti dintorno, e coperta nel mezzo d'una lamina d'oro, nella quale era scolpita l'immagine del Dio della guerra tra quattro teste di leone, di tigre, d'aquila, e di guso, rappresentate al vivo col loro pelo, e colle loro penne.

Molte pelli concie di quadrupedi, e d'uccelli, colla lor

piuma, e col lor pelo.

Ventiquattro rotelle belle, e curiose d'oro, di penne, e di perle minute, ed altre cinque soltanto di penne, e d'argento.

Storia del Messico Tom. 11.

D d

Quat-

<sup>(\*\*)</sup> Gomara non esprime, che sosse la pietra delle suole; ma s'intende dal suo ragguaglio. E' da credere, che sì fatte scarpe sossero fatte per mera curiosità; ma può ancora sospettarsi, che le portassero i Signori, allorchè erano portati in lettiga, come solevano.

Quattro pesci, due anitre, ed altri uccelli d' oro fatti

Due lumaconi d'oro, ed un gran coccodrillo circon-

dato di fila d' oro.

Uno specchio grande guernito d' oro, e molti piccoli. Molte mitre, e corone di piuma, e d' oro, fregiate di perle, e di gemme.

Molti pennacchi grandi, e belliodi penne di vari colo-

ri, tempestati d' oro, e di perle minute.

Molti ventagli d'oro, e di piuma insieme, o soltanto di piuma di diversa fatta, e grandezza, ma tutti vaghissimi:

Un mantello grande di cotone, e di penne di varj co-

lori con una ruota negra nel mezzo co' suoi raggi.

Molti mantelli di cotone, o bianchi da per tutto, o bianchi e neri scaccati, o rossi, verdi, gialli, e turchini, al di fuori villosi a guisa di felpa, e al di dentro senza colore, nè pelo.

Molte camiciuole, giubboni, fazzoletti, coltri, portiere,

e tappeti di cotone.

Tutte queste cose erano, per quel che dice il Gomara, più pregevoli pel loro artifizio, che per la loro materia. I colori, soggiunge, della bambagia erano finissimi, e que' della penna naturali. I lavori di getto non potevano comprendersi da' nostri Orefici. Questo presente, il qual era parte di quello, che sece il Re Motezuma a Cortès pochi giorni dopo avere sbarcato in Chalchiuhcuecan, su mandato da questo Conquistatore a Carlo V nel Luglio dell' anno 1519.: e questo su il primo oro, ed il primo argento, che mandò la Nuova Spagna all'antica: piccolo saggio degl' immensi tesori, che doveva mandar nell'avvenire.

Tra l'altre arti esercitate da' Messicani la Medicina su assatto tralasciata dagli Storici Spagnuoli, con tutto che sia una parte sustanziale della loro Storia. Contentaronsi quegli Storici col dire, che i Medici messicani aveano una gran cognizione dell' erbe, e che saceano con esse maravigliose curazioni, ma senza accennare i progressi da loro satti in un'ar-

Cogni-

te tanto profittevole al genere umano. Ma non può dubitarsi, che gli stessi bitogni, che spinsero i Greci a fare una raccol- Lis.VII. ta di sperimenti, e d'osservazioni sulla natura delle malattie, e sulla virtu de' medicamenti, condussero parimenti i Messicani alla cognizione di queste due principalissime parti della Medicina .

Non sappiamo, che si prevalessero delle loro dipinture, zione delcome i Greci de' loro scritti, per comunicare i loro lumi al- la Natula posterità. Coloro, che facevano professione di Medici, in-ra, eduso struivano i loro figliuoli nella natura, e nella diversità delle plici memalattie, a cui soggiace il corpo umano, e dell' erbe, che dicinalila Divina Providenza ha create per loro rimedio, le cui virtù erano già state sperimentate da'lor maggiori. Insegnavan loro la maniera di discernere i differenti ttati delle malattie, di preparare i medicamenti, e d'applicarli. Di tutto ciò abbiam buoni argomenti nella Storia Naturale del Messico scritta dal Dott. Hernandez. (P) Questo dotto, e laborioso Scrittore ebbe ognora per guide i Medici messicani nelle ricerche della Natura da lui fatte in quel vasto Imperio. Esse gli diedero a conoscere mille dugento piante co' lor propri nomi messicani, dugento, e più, spezie d'uccelli, ed un

<sup>(</sup>P) Il Dott. Hernandez, essendo Medico di Filippo II. Re di Spagna, ed affai rinomato per le sue opere pubblicate sulla Storia Naturale di Plinio, fu mandato da quel Monarca al Messico per far delle ricerche sulle cose naturali di quel Regno Impiegovisi insteme con altri dotti Naturalisti per parecchi anni, prevalendosi dell' instruzione de' Medici messicani. La sua opera degna de' 60. 000 ducati spesivi, constava di 24 libri di Storia, e d' undici tomi d' eccellenti immagini di piante, e d'animali; ma stimandola il Re troppo voluminosa, diede ordine al suo Medico Nardo Antonio Recchi Napolitano di compendiarla. Questo compendio si pubblicò in lingua spagnuola in Messico da Francesco Ximenez, Domenicano, nel 1615., e poi in latino in Roma nel 1651. dagli Accademici Lincei con note, e dissertazioni erudite, ma troppo lunghe, e noisse. I manuscritti dell' Hernandez si guardarono nella Biblioteca dell' Escuria se la constanta dell' escuria donde prese il P. Nieremberg una gran parte di ciò, che scrisse nella sua Storia Naturale, com' egli medesimo protesta. Il P. Claudio Clemente, Gesuita Francese ragionando de' Manuscritti dell' Hernandez dice così: Qui omnes libri, & commentarii, si prout affecti sunt, ita sorent persecti, & absoluti, Philippus II. & Franciscus Hernandius hauh quaquam Alexandro, O Aristoteli bac in parte concederent.

gran numero di quadrupedi, di rettili, di pesci, d'insetti, e Lis. VII. di minerali. Di questa pregevolissima, benchè imperfetta, Storia potrebbe formarsi un corpo di Medicina pratica per quel Regno, come in fatti lo formarono il Dott. Farfan nel suo libro di Curazioni, l'ammirabile Anacoreta Gregorio Lopez, ed altri celebri Medici. E se d'allora innanzi non fosse stato trascurato lo studio della Storia Naturale, nè fosse stata sì grande la prevenzione in favor di tutte le cose oltramarine, avrebbono risparmiata gli abitatori della Nuova Spagna una gran parte delle spese fatte nell' acquistar le droghe dell' Europa, e dell' Asia, ed avrebbono tirato maggior vantaggio da' prodotti del lor paese. A' Medici messicani dovette l' Europa il Tabacco, il Balsamo americano, la Gomma Copal, il Liquidambra, la Salsapariglia, la Tecamaca, la Sciarappa, l' Orzo, ed i Pinocchj purgativi, ed altri semplici, che sono stati di molto uso nella Medicina; ma sono infiniti quelli, di cui è priva l' Europa per l' ignoranza, o per la trascuraggine de' Negozianti.

Tra i purganti, di cui servivansi i Medici messicani, oltre alla Sciarappa, a' pinocchi, ed alla favetta, era presso loro comunissimo il Mecioacan tanto noto nell' Europa, (2) come pure l' Izticpatli, cotanto celebrato dal Dott. Hernandez, e l' Amamantla, volgarmente appellato Rabarbaro de' Frati.

Tra parecchi emetici si servivano del Mexochitl, e del Neixcotlapatli, e tra i diuretici dell' Axixpàtli, e dell' Axixtlacotl, il qual è assai lodato dal suddetto Hernandez. Tra i loro antidoti era a ragione pregiata la samosa Contrabierba, appellata da loro per la sua sigura, Coanenepilli, (lingua di serpe, e per li suoi essetti Coapatli, cioè, rimedio contro le serpi. Tra gli errini v'era il Zozojatic, pianta sì essicace, che basta accostar la sua radice al naso

per

<sup>(</sup>Q) La celebre radice di Mecioacan è appellata Tacuache da' Taraschi, e Tlalantlacuitlapilli da' Messicani. La diede a conoscere un Medico del Re di Michuacan a' primi Religiosi, che v' andarono per predicar il Vangelo, curandogli con essa di certe sebbri, che gli andavano infracidando. Da' Religiosi si comunicò la notizia agli Spagnuoli, e da essi atutta l'Europa.

per eccitar degli sternutamenti. Contro le febbri intermittenti impiegavano per lo più il Chatalbuic, e contro altre spe- LIB.VIL. zie di febbri il Chiantzolli, l' Iztacnalli, l' Huehuetzontecomatl, e sopratutto l' Izticpatli. Per preservarsi dal male, che soleva cagionar loro il troppo esercizio nel giuoco del pallone, solevano mangiar la scorza dell' Apitzalpatli macerata in acqua. Non saremmo mai per fornire, se volessimo mentovar tutte le piante, le ragie, i minerali, ed altri medicamenti, così semplici, come composti, di cui si servivano contro tutte le spezie di malattie da loro conosciute. Chi volesse una più ampia instruzione in questo soggetto, potrà vedere la suddetta opera del Dott. Hernandez, ed i due trattatti pubblicati dal Dott. Monardes, Medico Sivigliano, fulle cose medicinali, che sogliono portarsi dall' America all' Europa.

Servivansi i Medici messicani d' infusioni, di decozioni, Oli, und'empiastri, d'unguenti, e d'olj, e tutte queste cose si guenti, vendevano nel mercato, come ne fanno fede Gortès, e Bernal infusio-ni, &c-Diaz testimonj oculati. Gli olj più usuali presso loro erano quelli d' ule, o ragia elastica, di Tlapatl, albero somigliante al fico, di Chilli, o sia peverone, di Chian, e d' Ocotl, spezie di pino. Questo tiravano per distillazione, e gli altri per decozione. Quello di Chian serviva più a' Pittori, che

a' Medici.

Tiravano ancora dall' Huitziloxitl, come abbiamo 'accennate altrove, quelle due forti di balsamo, menzionate da Plinio e d'altri Naturalisti antichi, cioè, l' Opobalsamo, o sia balsamo distillato dall'albero, ed il Xilobalsamo, trattone per la decozione de' rami. Dalla scorza dell' Huaconen macerata quattro giorni continui in acqua, cavavano un altro liquore equivalente al balsamo. Dalla pianta appellata dagli Spagnuoli Maripenda, (nome, per quanto appare, preso dalla lingua tarasca, ) tiravano parimente un liquore al balsamo somigliante, tanto nel suo buon edore, quanto ne' suoi maravigliosi effetti, mettendo a cuocere in acqua i teneri fusti col frutto della pianta anattantochè l'acqua divenisse tanto spes-

3 51

Lib. VII. olj, e liquori, come quello del liquidambra, e quello dell'
Abete.

Era comunissimo presso i Messicani, ed altre Nazioni Salassi, e d' Anahuac l'uso del salasso, il quale eseguivano con debagni. strezza, e sicurezza i lor Medici con lancette d'Itzili. I Campagnuoli solevano cavarsi sangue, siccome il sanno tuttora, colle spine del maguei, senza prevalersi d'altra mano, nè interrompere il lavoro, in cui sono impiegati. Si servivano altresì in vece di sanguisughe delle spine dell' Huitztlacuatzin, o Istrice messicano, le quali sono grosse, ed hanno un piccolo soro nella punta.

Tra i mezzi da loro adoperati per la conservazione della loro salute era assai usato quello de bagni. Bagnavansi spessissimo, e molti giornalmente, nell'acqua naturale de fiumi, de laghi, de fossi, e de vivai. La sperienza ha fatto conoscere agli Spagnuoli l'utilità di si fatti bagni in quel

clima, e massimamente ne' paest caldi.

Poco men frequente era presso loro, e l'altre Nazioni remazcalli, o d'Anahuac, il bagno del Temazcalli, il qual essendo per Ipocaustotutte le sue circostanze degno di particolar menzione nella messicastoria del Messico, non v'è stato neppur uno tra gli Storici
ci di quel Regno, che l'abbia descritto, trattenendosi spesso
in descrizioni, e ragguagli poco rilevanti in maniera, che
se non sosse stato quel bagno sino a questo di conservato, sa-

rebbe perita affatto la sua memoria.

Il Temazcalli, o Ipocausto messicano, si sabbrica per lo più di mattoni crudi. La sua forma è assai somigliante a quella de' forni da cuocere il pane; ma con questo divario, che il pavimento del Temazcalli è un poco convesso, e più basso della superfizie della terra, laddove quello de' nostri sorni è piano, ed elevato pel maggior comodo de' Fornai. Il suo maggior diametro è d' otto piedi in circa, e la sua maggior altezza di sei. Il suo uscio, simile anch' esso alla bocca d' un sorno, ha l' ampiezza bastevole per entrarvi agiatamente un uomo carpone. Nella parte opposta all'uscio v' è un





fornello di pietra, o di mattoni colla sua bocca all' in fuori per mettervi il fueco, e con un buco al di sopra per man-Lib. VII. dar via il fumo. La parte, dove il fornello è unito all' Ipocausto, la qual' ha in quadro due piedi, e mezzo in cir-ca, è chiusa a pietra secca di tetzontli, o d'un' altra si porosa, com' essa. Nella parte superiore della volta v'è un altro buco, o spiraglio, come quello del fornello. Questa è la struttura comune de' Temazcalli nell'aggiunta figura espressa; ma ve ne sono altri, che non hanno nè volta, nè fornello, e riduconfi a piccole stanze quadrilunghe, ma peraltro

ben coperte, e difese dall' aria.

Quando qualcuno vuol bagnarsi fa metter prima dentro il temazcalli una stuoja, (\*) un catino d'acqua, ed un mazzo d'erbe, o di foglie di frumentone. Indi si sa suoco nel fornello, e si conserva acceso finattantochè sieno affatto infiammate quelle pietre, che sono fra il temazcalli, ed il fornello. Colui, che vuoi bagnarsi entra per lo più ignudo, e sovente, o per infermità, o per sua maggior comodità, l'ac-compagna qualcuno de'suoi dimestici. Tosto ch' entra, chiude bene l'uscio, lasciando anche per un poco aperto lo spiraglio, che v'è nel Cielo del temazcalli, acciocche possa uscire il fumo introdottovi per le fissure delle pietre: e dopo che tutto è uscito, ritura anche lo spiraglio. Indi getta acqua sulle pietre infocate, dalle quali subito s' alza un denso vapore, che va ad occupare la parte superiore del Temazcalli. Frattanto che l'ammalato, giace sulla stuoja, il suo dimestico, (se egli non può farlo da per se,) comincia a tirar in giù il vapore, ed a batter soavemente l'ammalato, soprattutto nella parte dolente, col mazzo d'erbe alquanto bagnate nell' acqua ormai caldetta del catino. L'ammalato va immediatamente in un dolce, e copioso sudore, il qual s' aumenta come si vuole, o si diminuisce a proporzion del bisogno. Ottenuta la bramata evacuazione si dà liber-

<sup>(\*)</sup> Gli Spagnuoli, quando si bagnano, sogliono mettere un materasso, per maggior comodità.

bertà al vapore, s'apre l'uscio, e si veste l'ammalato; e Lib. VII pur ben coperto è trasportato nella stuoja, o materasso, alla camera; poichè l'uscio del bagno è per lo più dentro di

qualche stanza dell' abitazione.

E' stato mai sempre usato il Temazcalli in parecchie malattie, spezialmente nelle sebbri cagionate da qualche cossipazione. L' usano comunemente le donne Indiane dopo il parto, ed anche quelli, che son morsicati, o seriti da qualche animal velenoso. Egli è senza altro un rimedio essicace per tutti quelli, che abbisognano d'evacuar umori grossi e tenaci, ed io non dubito, che sarebbe utilissimo nell' Italia, dove sono tanto frequenti, e tanto sieri i reumatismi. Allorchè si vuole un sudor più copioso, al zano l'ammalato, e l'accostano al vapore; perchè tanto più suda, quanto ad esso più s'avvicina. E' sinora tanto comune il Temazcalli, che non v'è luogo abitato dagl'Indiani, dove non ve ne sieno molti.

5. 63. Chirurgia. Per quello poi che riguarda la Chirurgia de' Messicani, gli stessi Spagnuoli Conquistatori fanno sede per propria
sperienza della lor prontezza, e selicità nel curar le serite. (\*)
Oltre al balsamo, ed alla maripenda, adoperavano il lattisicio dell' Itzontecpatli (spezie di Titimalo, ) il Tabacco,
ed altre erbe. Per l'ulcere si servivano del Nanabuapatli,
del Zacatlepatli, e dell' Itzcuinpatli, per gli ascessi, e parecchi tumori, del Tlalamatl, e del lattissicio del Chilpatli,
e per la frattura delle ossa, del Nacazol, o Toloatzin. Dopo aver seccato, e ridotto in polvere il seme di questa pianta, il mischiavano con certa ragia, e l'applicavano alla
parte dolente, coprivano la parte con penne, e sopra vi mettevano delle tavolette per rassettar l'ossa.

I Medici erano per lo più coloro, che preparavano, ed applicavano i medicamenti; ma accompagnavano le loro curazioni, per renderle misteriose, e più pregevoli, con parecchie

cere-

<sup>(\*)</sup> Lo stesso Cortès trovandosi in gran pericolo della vita per cagione d'una grave serita nel capo avuta nella samosa battaglia d'Otompan, su persettamente guarito da' Medici Tlascalless.

con certe imprecazioni contro le malattie. Veneravano i Me-Lib. VII. dici la Dea Tzaporlatenan per Protettrice della loro arte, e credevanla inventrice di parecchi segreti medicinali, e tra gli altri dell' olio, che tiravano per distillazione dell' Ocotl.

E' da maravigliare, che i Messicani, e massimamente i Alimenti poveri, non fossero a molte malattle sottoposti atteso la de' Messiqualità de' loro alimenti. Questo è un articolo, nel qual' cani. ebbero delle cose singolari; imperocchè essendo stati tanti anni dopo la fondazione di Messico ridotti alla vita più miserabile nelle isolette del lago, surono dalla loro necessità costretti a cibarsi di qualunque cosa trovassero in quelle acque. In tempo sì calamitoso impararono a mangiare non solamente le radici delle piante palustri, le serpi acquatiche, che v' abbondano, l' Axolotl, l' Atetepiz, l' Atopinan, ed altri sì fatti animaluzzi dell' acqua; ma eziandio formiche, mosche palustri, ed uova delle medesime mosche. Di queste mosche da loro appellate Axajacatl, ne pescavano tanta quantità, che n' aveano per mangiare, per cibarne parecchie spezie d'uccelli, e per vendere nel mercato. Pestavanle, e faceano pallottole di quella massa, le quali in foglie di frumentone mettevano a cuocer nell' acqua con nitro. Non dispiacque sì fatta vivanda ad alcuni Storici, che l'affaggiarono. Dall' uova, che in somma abbondanza fanno queste mosche sui giunchi del lago, tiravano, come abbiamo accennato, quella singolare spezie di Caviale, che da loro chiamavasi Abuaubtli.

Non contenti di cibarsi di cose viventi, mangiavano ancora certa sostanza limosa, che galleggia nell'acque del lago, la quale seccavano al Sole, e la conservavano per servirsene, come di cacio, cui nel sapore si rassomiglia. Davano a cotal sostanza il nome di Tecuitlatl, o sia escremento delle pietre. Avvezzi poi a sì vili vivande non le dismisero nel tempo della loro maggior abbondanza: onde vedevasi ognora pieno il mercato di mille spezie d'animaluzzi crudi; cotti, fritti, ed arrostiti, che si vendevano massimamensteria del Messico Tom. II.

te per li poveri. Nulladimeno tosto che col commercio del Lib. VII. pesce cominciarono a procacciarsi migliori alimenti, ed a coltivare colla loro industria l'isolette galleggianti nel lago, già si trattavano meglio, e ne' loro pranzi non v'era a desiderarsi nè l'abbondanza, nè la varietà, nè il buon gusto del-

le vivande, come fanno fede i Conquistatori. (R)

Tra i loro commestibili merita il primo luogo il frumentone da loro appellato Tlaolli, biada dalla Providenza accordata a quella parte del Mondo in vece del frumento dell' Europa, del riso dell' Asia, e del miglio dell' Africa, con alcuni vantaggi sopra essi; poichè oltre all' esser sano, e gustoso, è più nutritivo, si moltiplica più, viene ugualmente fotto i climi caldi, e sotto i freddi, non richiede tanta coltura, non è tanto delicato quanto il frumento, nè abbisogna come il riso d'un terreno umido, e nocevole alla salute de' Coltivatori. Aveano molte spezie di frumentone differenti nella grandezza, nel colore, e nella qualità. Di frumentone faceano il loro pane diverso affatto dal pane dell' Europa, non meno nel gusto, e nella figura, che nella maniera di farlo, che aveano anticamente, e conservano fino a questo di. Mettono a cuocere il grano in acqua con un poco di calcina. Quando è alquanto morbido, lo stropicciano tra le mani per levargli la pelle. Indi lo macinano nel Metlatl, (\*) prendono un poco di quella pasta, e distendendola con battimenti reciprochi delle mani formano il pane, e poi gli danno l'ultima cottura nel Comalli. La figura di cotali pani è orbiculare, e piatta, il loro diametro è d'otto dita in circa, e la lor groffezza più d' una linea; ma li fanno ancora più piccoli, e men grossi, e per li Signori le facevano così sottili, come la nostra carta più grossa. Solevano frammetter nel frumentone qualche altra cosa, per rendere il pane più salutevole, o più delizioso. Per le persone nobili, o benestanti solevano fa-

(R) Vedansi sopra ciò la prima lettera di Cortès, la Storia di Bernal Diaz, e il Ragguaglio del Conquistatore Anonimo.

(\*) Gli Spagnuoli chiamano il Metlatl Metate, il Comalli Comal, di cui appresso ragioneremo, e l'Atolli Atole.



j Donna che pela il gruno. 2 che il macina. 7 che forma e cuoce il pane.



fare il pane di frumentone rosso, impassandolo col bellissimo fiore coatzonteconochiel, e con parecchie erbe medicinali, per Lib. VII. iscemare il calor dello stomaco. Questo è il pane, che hanno sempre mai usato i Messicani, e tutte l'altre Nazioni di quei vasti paesi sino a nostri di rissitutando in paragone d'esso il miglior pane di frumento. Il loro esempio è stato imitato da moltissimi Spagnuoli; ma a dire il vero, questo pane, benchè sia molto sano, e sustanzioso, e di fresco fatto abbia buon gusto, nondimeno quando si rassredda, è alquanto spiacevole. Il fare il pane, siccome il preparare, e condire ogni sorta di vivande, è stato sempre presso quelle Nazioni un mestier proprio delle donne. Elle erano quelle, che il faceano per le loro famiglie, e quelle, che il vendevano nel mercato.

Non che il pane, ma facevano altresi del frumentone moltissimi cibi, e bevande con diversi ingredienti, e preparazioni. L' Atolli è una farinata, o polenta fatta della pasta di frumentone cotto, ben macinato, distemperato in acqua, e colato. Mettono al fuoco quel liquido colato per lo staccio, e gli danno una nuova cottura, finchè prende la denfità convenevole. E' dessa insipida al palato degli Spagnuoli; ma pure la porgono comunemente a' loro ammalati, come un alimento salutevole, addolcendola con un poco di zucchero in vece del mele adoperato già dagl' Indiani. A questi poi è tanto grata, che non possono starne senza. Era già, ed è anche oggidi la loro colezione, e con essa portano le fatiche dell' Agricoltura, e degli alrri impieghi servili, in cui sono occupati. Il Dott. Hernandez distingue diciassette spezie d' Atolli, differenti tanto pel condimento, quanto pel modo di prepararlo.

Dopo il frumentone le più usate semenze erano quelle del caccao, della chia, e de' fagiuoli. Del caccao facevano parecchie bevande usuali, e tra l'altre quella da loro appellata Chocolatl. Macinavano ugual quantità di caccao, e di semi di Pochotl, mettevanlo tutto insieme con una proporzionata quantità d'acqua in un orciuolo, e quivi lo ri-

E e 2

volgevano ed agitavano con quel piccolo strumento dentato LIB. VII. di legno, che in alcuni luoghi d'Italia s'appella frullo, ed in altri macinella: indi levavano la parte più oliosa, e galleggiante, e la riponevano in un altro vaso. Nel resto frammettevano un pugnello di pasta di frumentone cotto, e cocevanlo al fuoco fino ad un certo punto, e poi levatolo gli mischiavano la parte oliosa, ed aspettavano finchè intiepidisse per prenderlo. Questa è l'origine della famosa cioccolata, che insieme col nome, e cogli strumenti da farla, hanno adottata le Nazioni culte dell' Europa, benchè alterando alquanto il nome, e migliorando la bevanda giusta il linguaggio, ed il gusto di ciascheduna Nazione. Solevano i Messicani frammettere nella lor Cioccolata, e nelle altre bevande, che facevano di caccao, o per farle più gustose, o per renderle più salutevoli, il Ttilnochitl, o sta vainiglia, il stor del Xochinacaztli, (S) ed il frutto del Mecanochiel, (T) e talvolta ancora mettevanvi per addolcirla del mele, come noi mettiamo il zucchero.

Del seme della Chia sacevano una bevanda assai rinsrescante comunissima anche oggi in quel Regno, e dello stesso seme, e del frumentone sacevano il Chianzotzolatolli, ch' era una eccellente bevanda molto usata dagli antichi, massimamente in tempo di guerra. Il Soldato, che portava seco un sacchetto di farina di frumentone, e di Chia, si credeva abbastanza provveduto. Quando era bisogno, coceva in acqua la quantità, che voleva, aggiungendovi un poco di mele di maguei; e con una tal bevanda deliziosa, e nutritiva (siccome l'appella il Dott. Hermandez

<sup>(</sup>S) L'albero del Xochinacaztli ha le foglie lunghe, e strette d'un color verde oscuro. Il suo siore costa di sei foglie per di dentro porpurine, e per di suori verdi, e soavemente odorose. La loro sigura somigliante a quella d'un orecchio su cagione del nome, che gl'imposero i Messicani, e di quello, che le danno gli Spagnuoli, ch'è Orejuela, o sia piccolo ore cchio. Il suo frutto è angoloso, e di color sanguigno, e viene dentro un guscio lungo sei oncie, e grosso un dito, E'albero proprio de paesi c aldi. Il siore era assai pregiato, e non mancava mai ne' Mercati.

(T) Il Mecaxochiti è una piccola pianta volubile, le cui soglie sono grandi, e grosse, e il frutto se rassomiglia assai al pepe lungo.

handez, ) tollerava gli ardori del Sole, e le fatiche della guerra.

Della carne non usavano tanto i Messicani, quanto gliLis.VII. Europei; nondimeno in occasione di qualche convito, e giornalmente nelle tavole de Signori si apprestavano parecchie spezie d'animali, siccome Gervi, Conigli, Ginghiali messicani, Tuze, Techichi, i quali ingrassavano, come tra noi si sa co' porci, ed altre spezie d'animali della terra, dell'acqua, e dell'aria; mai più comuni erano i Gallinacci, o Pavoni messicani, e le quaglie.

Le frutte più usuali presso loro erano il Manrei, il Tliltzapotl, il Cochitzapotl, il Chictzapotl, l' Ananas, la Chirimoja, l' Ahuacatl, l'Anona, la Pitahaja, il Capolin, o ciriegia messicana, e diverse spezie di Tune, o fichi d'India, le quali frutte supplivano vantaggiosamente alla mancanza delle Pere,

delle Mele, e delle Persiche.

Tra tanta abbondanza di viveri crano i Messicani privi del latte, e del graffo, poichè non aveano nè vacche, nè Pecore, nè Capre, nè Porci. Quanto poi all' uova non sappiamo, che altre fossero da loro mangiate, se non quelle de' Gallinacci, e delle Iguane, la cui carne ancor mangiavano, e mangiano finora.

Il condimento ordinario de' lor cibi, oltre al fale, era il peverone, ed il tomate, i quali si son renduti parimente

comunissimi presso gli Spagnuoli di que' paesi.

Usavano altresì parecchie spezie di vino, o bevande ad esso equivalenti, di maguei, di palma, di canne di fru-mentone, e dello stesso grano ancora, del qual vino ap-pellato altrove Chicha, fanno menzione quasi tutti gli Storici dell' America: imperocchè è il più generale in quel nuovo Mondo. Il più usuale presso i Messicani, e senz' altro il migliore, era quello di maguei, appellato Octhi da loro, e dagli Spagnuoli Pulque (\*). Il modo di farlo è queito

<sup>(\*)</sup> Pulque non è parola fpagnuola, nè messicana, ma presa dalla lingua Araucana, che si parla nel Chile, nella quale pulcuè il nome generale delle bevande, che quegl' Indiani usano per imbriacarsi: ma è difficile d' indovinare come passasse tal nome a Messico.

questo. Quando il maguei, o Aloè messicano, arriva ad una Lib. VIII certa grandezza, e maturità, gli tagliano il susto, o piuttosso sto le soglie ancor tenere, delle quali il susto si forma, situato nel centro della pianta, dove resta una competente cavità. Radono la superficie interna delle soglie grosse, che circondano cotal cavità, ne cavano il sugo dolce, che da esse distilla in cotal abbondanza, che una sola pianta suol rendere in sei mesi più di seicento libbre di sugo, ed in tutto

il tempo della sua secondità più di due mila. (V)

Cavano il sugo della cavità con una canna, o piuttosto con una zucca lunga, e stretta, che lor serve di tromba, e lo ripongono in un vaso, sinchè si fermenti, ciò che avviene in meno di ventiquattro ore. Per agevolare la fermentazione, e per render più forte la bevanda, le meschiano una certa erba, cui però danno il nome d'Ocpatli, o sia rimedio del vino. Il color di questo vino è bianco, il gusto alquanto aspro, e la fortezza bastevole per imbriacare, benchè non tanta, quanta quella del vino d'uva. Del resto è una bevanda molto sana, e per molti capi pregevole, mentre è un eccellente diuretico, e un rimedio efficace contro la diarrea. Il consumo di cotal bevanda è sorprendente, siccome l'utile, che ne ricavano gli Spagnuoli. Il dazio, che si riscuote da quella sola, che si consuma nella capitale, ascende annualmente a quasi trecento mila scudi, pagando soltanto un Real messicano, o sia l'ottava parte d'uno scudo, per ogni venticinque libbre castigliane. La quantità di Pulque, che si consumò nella Capitale nel 1774. su di 2. 214. 2941 arrobas, cioè più di settanta tre milioni, ed ottocento mila libbre roma-

ne

<sup>(</sup>V) Betancurt dice, che un maguei fa in sei mesi venti arrobas di pulque, che sono più di seicento libbre Italiane. Egli potè ben saperlo, essendo stato molti anni Parroco degl' Indiani. Il Dott. Hernandez afferma, che da una sola pianta si cavano sino a cinquanta ansore. L' ansora Cassigliana, più piccota della romana, comprende giusta il calcolo del Mariana, 512. oncie di vino, o d'acqua comune. Or supponendo, che il Pulque non pesi più dell' acqua, le cinquanta ansore saranno più di due mila libbre Romane.

ne, senza computare quello, che vi s'introduce di contrabbando, e quello che spacciano nella piazza maggiore gl' In-Lib. VII.

diani privilegiati.

Non erano i Messicani tanto singolari nel loro vestire, Vestiquanto nel loro mangiare. Il lor abito ordinario era affai menta. semplice, riducendosi tutto negli Uomini al Maxtlatl, ed al Tilmatli, e nelle donne al Cueitl, e all' Huepilli. Il Mantlatl era una fascia, o cintura larga colle due estremità pendenti al dinanzi, e al di dietro per coprir le vergogne. Il Tilmatli era un mantello quadro, lungo quattro piedi in circa; due estremità d'esso annodavano sul petto, o sopra una spalla, come si vede nelle nostre figure. Il Cueitl, o gonna messicana, era una pezza ancor quadra di tela, con cui s'involgevano le donne dalla cintura infino a mezza gamba. L' Huepilli era una camiciuola donnesca, o giubbone senza maniche.

Il vestito della gente povera era di filo di maguei, o di palma montana, o al più di tela grossa di cotone; ma quello de' benestanti era di bambagia fina abbellita di vari colori, e di varie figure d'animali, o di fiori, o pur di bambagia intessuta di penne vaghe, o di pelo sottile di coniglio, e fregiata di parecchie figurine d'oro, e di be'fiocchi, massimamente nella cintura, o Mantlatl. Gli Uomini solevano portar due, o tre mantelli, e le donne tre, o quattro camiciuole, ed altrettante gonne, metrendosi sotto le più lunghe, acciocche veder si potesse qualche parte di ciascuna I Signori si vestivano nell'inverno de'giubboni di bambagia intessuta con penne morbide, o con pelo di coniglio. Le Dame portavano, oltre all' huepilli, una sopravvesta alquanto simile alla cotta de'nostri Ecclesiastici, ma più larga, e con maniche più lunghe. (\*)

Le loro scarpe non erano altro, che suole di cuojo, o di tela grossolana di maguei, legate con istringhe in maniera, che solamente coprivano le piante. I Re, ed i Signori ornavano le stringhe con ricchi nastri d'oro, e di gemme. Tut-

<sup>(\*)</sup> Abbiamo altrove favellato degli abiti Reali, de' Sacerdotali, e de' Militari.

9. 68.

Masseri-

zie, ed

ci.

impieghi domesti-

Tutti i Messicani portavano la chioma lunga; ed Lib.VII aveano a disonore l'esser tosati, suorche le Vergini, che si consacravano al servigio del tempio. Le donne la portavano si sociale di loro ori sciolta, e gli nomini legata in diverse maniere, e ornata la namenti testa di vaghi pennacchi, non meno quando ballavano, che

quando andavano alla guerra.

E' difficile trovare un' altra Nazione, che accompagnasse con una tal semplicità nel vestito tanta vanità, e lusso negli ornamenti de' corpi. Oltre alle penne, ed alle gioje, di cui fregiar solevano le loro vesti, usavano degli orecchini, de' pendenti nel labbro inseriore, e molti ancora nel naso, delle collane, delle maniglie, de' bracciali, e anche di certi anelli a guisa di collari nelle gambe. Gli orecchini, ed altri pendenti della gente povera erano di conchiglie, di crissallo, d' ambra, o di qualche pietruzza rilucente a soggia di gemma; ma i Ricchi gli portavano di perle, di smeraldi, d' amatiste, o d' altre gemme incastonate in oro.

Ma non era corrispondente a sì satta vanità le loro masserizie. Il loro letto non era altro, che una, o due stuoje grosse di giunco, alle quali aggiungevano i Ricchi stuoje sine di palma, e lenzuoli di bambagia, ed i Signori tele intessute di piume. Il cuscino de poveri era una pietra, o un legno, e quello de benestanti sarà sorse stato di cotone. La gente comune non si copriva con altro nel letto, che collo stesso tilmatli, o mantello; ma i Ricchi, ed i Nobili si servivano di

coltri di cotone, e di piuma.

Per pranzare in vece di mensa distendevano in terra una stuoja. Servivansi bensì di tovaglie, di piatti, di scodelle, di pignatte, d' orciuoli, e d'altri sì fatti stovigli di sina argilla, ma non già, per quel che appare, di cucchiai, nè di sorchette. Le loro sedie erano scranne basse di legno, e di giunco, o palma, o di certa spezie di canne, le quali appellavano scralli. (\*) In niuna casa mancava il Metlatl, nè il Comalli. Il metlatl era la pietra, nella quale macinavano il frumentone, ed il

cac-

<sup>(\*)</sup> Gli Spagnuoli alterando il nome gli appellano Equipales.



Abiti Messicani.



caccao, quale si rappresenta nella nostra figura del modo di sare il pane. E' finora usitatissimo questo strumento in tutta la 'Lib. VII Nuova Spagna, e nella maggior parte dell' America. Adottaronlo ancora gli Europei, e nell'Italia, ed altrove, se ne servono i Cioccolattieri per macinare il caccao. Il Comalli era, ed è finora ( poiche è tanto usato, quanto il metlatl) un testo tondo, e alquanto concavo, che ha un dito di grossezza, e quindici oncie in circa di diametro.

I Vasi da bere de' Messicani erano fatti di certi frutti alle zucche somiglianti, che crescono ne' paesi caldi in alberi di mediocre grandezza. Gli uni son grandi perfettamente rotondi, che appellano Xicalli, (X) e gli altri più piccioli, e cilindrici, a'quali danno il nome di Tecomatl. Gli uni, e gli altri frutti sono sodi, e pesanti: la loro corteccia è dura, legnosa, e d'un color verde oscuro, ed i loro semi somiglianti a quelle delle zucche. Il Xicalli ha otto oncie in circa di diametro, e il Tecomatl un poco meno di lunghezza, e quattro dita in circa di grossezza. Ciascun frutto diviso per metà rendeva due vasi eguali: cavavanli tutti i semi, e gli davano con certe terre minerali una vernice permamente di buon odore, e di vari colori, massimamente d'un bel rosso. Oggidì sogliono ancora inargentarle, ed indorarle.

Non usavano i Messicani nelle lor case nè candelieri, nè candele di cera, o di sevo, nè si servivano dell'olio per far lume; perciocchè benchè facessero molte spezie d'oli, non gl'impiegavano in altro, che nella medicina, nella pittura, e nelle vernici, e quantunque estraessero gran quantità

Storia del Messico Tomo II.

<sup>(</sup>X) Gli Spagnuoli del Messico chiamarono il Xicalli Xicara. Gli Spagnuoli d' Europa adottarono questo nome per significar la tazzetta da prender la cioccolata, ed indi ebbe origine l' italiano Chicchera. Il Signor de Bomare sa menzione dell' albero del Xicalli sotto il nome di Calebassier d' Amerique, e dice, che nella Nuova Spagna è conosciuto co' nomi di Choyne, Cujete, e Hyguero; ma non è vero. Il nome d'Hibuero ( non Hyguero) era quello, che davano a questo albero gl' Indiani dell' Isola Spagnuola: usaronlo già gli Spagnuoli conquistatori; ma niun' altro si servì poi d'esso nella N. Spagna. Gli altri nomi non sono stati mai sentiti da me in quei paesi.

di cera da favi, o non vollero, o non seppero ricavarne il LIB. VII vantaggio del lume. Ne' paesi marittimi solevano adoperar per ciò i Cucui, o scarasaggi luminosi; ma generalmente si servivano di tede, o fiaccole d'Ocorl, le quali avegnache facessero un bel lume, e rendessero un buon odore, affumicavano, led annerivano l'abitazione colla fuliggine. Una delle usanze Europee, che più pregiarono nell'arrivo degli Spagluoli, fu quella delle candele; ma a dire il vero, poco abbisognavano quelle Genti delle candele, mentre consacravano al riposo quasi tutte l'ore della notte, dopo aver impiegate nella fatica, o negli affari, tutte quelle del giorno. Gli Uomini lavoravano nelle loro arti, o mestieri, e le donne nel cucire, nel tessere, nel ricamare, nel fare il pane, nel preparar le vivande, e nel nettar la casa. Tutti facevano giornalmente orazione a' lor Dei, e bruciavano ad onor loro del copal, e però non v'era casa, quantunque povera, che non avesse i suoi idoletti, ed i suoi incensieri.

Il modo, che aveano i Messicani, el'altre Nazioni Americane di cavar suoco, era lo stesso, che adoperavano gli antichi Pastori dell'Europa, (1) cioè colla violenta consricazione di certi legni. I Messicani si prevalevano per lo più dell'Achiote, ch'è il Roucou de'Francesi. Il Cav. Boturini

afferma, che il cavavano ancora dalla pietra focaja.

Prendevano la mattina dopo alcune ore di lavoro la loro colezione, la qual era per lo più d'atolli, o polenta di frumentone, ed il lor desinare dopo il mezzo giorno; ma tra tanti Storici del Messico non ho trovato ne anche uno, che faccia menzione della lor cena. Mangiavano poco; ma beevano spesso or del loro vino di maguei, o di frumentone, or della chia, or qualche bevanda di caccao, ed or'acqua naturale.

<sup>(</sup>Y) Calidæ morus, laurus; hederæ, & omnes ex quibus igniaria funt. Exploratorum hoc usus in castris Pastorumque reperit; quoniam ad excutiendum ignem non semper lapidis est occasio. Teritur ergo lignum ligno, ignemque concipit attritu, excipiente materia aridi somitis, sungi, wel foliorum sacillimè conceptum. Plinius Hist. Nat. lib. 16. cap. 40. Lo stesso si può vedere nel lib. 2. delle Questioni Naturali di Seneca, ed in altri Autori antichi.

Dopo definare folevano i Signori conciliarfi il fonno col fumo del Tabacco. (Z) Era questa pianta in grand'uso pres. Lis! VII. so i Messicani. Adoperavanla in parecchi empiastri, e prendevanla così in sumo per la bocca, come in polvere pel na- Uso del fo . Per fumare mettevano dentro una doccia, o canaletto Tabaccos di legno; o di canna, o d'altra più nobil materia, la foglia del tabacco colla ragia del liquidambra, e con altre erbe calde, ed odorose. Ricevevano il fumo strignendo il canaletto colla bocca, e turandosi le narici colle dita, acciocchè più agevolmente trapelasse col fiato insino al pulmone. Chi mai crederebbe, che l'uso del Tabacco, che inventò la necessità di quelle Nazioni flemmatiche; dovesse esser nell' avvenire un vizio, o moda generale di quasi tutti i Popoli del Mondo; e che una si umil pianta, di cui tanto disfavorevolmente parlarono, e scrissero gli Europei, fosse per divenire una delle più grosse entrate de'regni d' Europa? Ma ciò che debbe recar maggior maraviglia, essendo ormai tanto comune l'uso del Tabacco presso quelle medesime Nazioni, che il biasimavano, è pure sì raro presso i suoi inventori, che son pochissimi oggidi, ( parlo degl' Indiani della Nuova Spagna, ) quelli, che il prendano in fumo, e niuno che il prenda in polvere.

Siccome mancò a' Messicani l'uso delle candele per sarfi lume, così pure lor mancò l'uso del Sapone per lavarsi, piante asebbene vi sossero animali, da cui poterlo cavare; (aa) ma doperate supplivano bene ad una tal mancanza con un frutto, e con in vece di fapone.

(aa) Ho sentito dire, che dall' Epatl, o sa Zorriglio, si cava un sapo-

<sup>(</sup>Z) Tabaco è un nome preso dalla lingua haitina. I Messicani aveano due spezie di Tabacco assai disserenti nella grandezza della pianta, e delle soglie, nella sigura del sore, e nel colore del seme. Il più piccolo, ch' è il comune, s' appellava da loro Picietl, e il più grande Quaujetl. Questo diventa alco quanto un albero di mediocre grandezza. Il suo sore non è già diviso in cinque parti come quello del Picietl, ma soltanto distinto in sei, o sette angoli. Queste piante variano assai per ragione del clima non solamente nella qualità del Tabacco, ma eziandio nella grandezza delle soglie, ed in altri accidenti; onde parecchi Autori hanno moltiplicate le spezie.

una radice. Il frutto era quello del Copalnocoti, albero mezi LIB. VII. zanamente grande, che viene in Michuacan, in Jucatan, nella Mizteca, ed altrove. (bb) La polpa, che v'è sotto la corteccia del frutto, la qual' è bianca, viscosa, e troppo amara, rende bianca l'acqua, fa schiuma, e serve come il sapone per lavare, e pulire la biancheria. La radice è quella dell' Amolli, pianta piccola, e comunissima in quel paese, alla quale conviene più giustamente il nome di Saponaria Americana, perchè è men dissimile dalla saponaria dell'antico Continente; ma l'Amolli più s'adopera oggidì nel lavare il corpo, e particolarmente la testa, che ne' panni. (cc)

> Ciò che fin qui abbiamo esposto intorno al Governo politico, ed economico de' Messicani, è quanto abbiam trovato degno di fede, e della pubblica luce. Tali erano i lor costumi pubblici e privati, il lor governo, le lor leggi, e le loro arti, allorchè capitarono nel paese d'Anahuac gli Spagnuoli, la cui guerra, ed avvenimenti memorabili raccontar vogliamo ne' libri seguenti.

(iii) 3 s [L. iii '.

Fine del Tomo II. della Storia del Messico.



<sup>(</sup>bb) Il Doit. Hernandez ne fa menzione sotto il nome di Copalxocotl; ma nulla dice della sua virtù detersiva, Betancurt ne parla sotto il nome d' Albero del Sapone, con cui è conosciuto dagli Spagnuoli, e il Sig. Valmont de Bomare il descrive col nome di Savonier, e di Saponaria Americana; La radice di questo albero s' adopera ancora in vece di sapone; ma non

è così buona, come il frutto. (cc) V'è una spezie d' Amolli, la cui radice tigne i capelli di co-lor d'oro. Io vidi questo singolar effetto per alcuni giorni in un uomo attempato, il quale essendo stato biondo nella sua giovinezza, era ermai

# AGGIUNTE

IN SUSSIDIO DELLA STORIA,

# IL SECOLO MESSICANO

I TOCHTLI. Il Acatl. Ill Tecpatl. IV Galli. · V Tochtli . VI Acatl. VII Tecpatl. VIII Calli. 1X Tochtli. X Acatl. XI Tecpatl. XII Calli. XIII Tochtli ACATL. Il Tecpatl. III Calli. IV Tochtli. V Acatl. VI Tecpatl. VII Calli. VIII Tochtli IX Acarl, X Tecpart XI Calli. XII Tochtli: XIII Acatl.

Anni. 1 TECPATE 11 Calli. III Tochtli? IV Acatl. V Tecpatl. VI Calli. VII Tochtli? VIII Acatl. IX Tecpatl. X Calli. XI Tochtli 3 XII Acatl. XIII Tecpatl: I CALLI. Il Tochtli. III Acatl. IV Tecpatl ? V Calli. VI Tochtli VII Acatl. VIII Tecpati. IX Calli X Tochtli XI Acatl. XII Tecpati: XIII Calli.

Gli anni scritti con caratteri majuscoli sono quelli, da' quali cominciavano i quattro piccoli periodi di tredici anni, di cui si componeva il secolo.

AN-

# ANNI MESSICANI

DALLA FONDAZIONE SIN' ALLA CONQUISTA DI MES-SICO RISCONTRATI COGLI ANNI CRISTIANI.

Quelli che vanno scritti con lettere majuscole, sono i primi d'ogni periodo; quelli, che son segnati coll'asterisco, sono gli anni secolari. Le chiamate servono per accennare i principali avvenimenti corrispondenti agli anni, o il cominciamento del regno di qualche Monarca.

<sup>(</sup>a) Fondazione di Messico. (b) Divisione de' Tenochchi e de' Tlatelolchi. (c) Acamapitzin Re I. di Messico. (d) Quaquauhpitzahauc Re I. di Tlatelolco.

| Anni Mef- Anni Cri- | Anni Mef- Anni Gri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGATL               | Itani.   I |
| III Acatl 1391      | Vl Tecpatl 1420<br>Vll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>(</sup>e) Huitzilihuitl, Re II. di Messico. (f) Tlacateotl, Re II. di Tlatelol-co. (g) Ixtlilxochitl, Re d' Acolhuacan. (h) Chimalpopoca, Re III. di Messico. (i) Tezozomoc Tiranno.

| Anni Mes-   Anni Cri-                                                                        | Anni Mes- Anni Cri-                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| VII Calli 1421 VIII Tochtli 1422 (k) IX Acatl 1423 (l) X Tecpatl 1424                        | VIII Tecpatl 1448  1X Calli 1449  X Tochtli 1450  Xl Acatl 1451                      |
| X   Calli 1425 (m)<br>X   I Tochtli 1426 (n)<br>X   I Acatl 1427<br>I TECPATL 1428           | Xll Tecpatl 1452<br>Xlll Calli 1453<br>* l TOCHTLI 1454<br>ll Acatl 1455             |
| 11 Calli                                                                                     | 1 ll Tecpatl 1456 1 V Calli 1457 (r) V Tochtli 1458 V l Acatl 1459 V ll Tecpatl 1460 |
| VII Tochtli 1434<br>VIII Acatl 1435<br>IX Tecpatl 1436 (2)<br>X Calli 1437                   | VIII Calli 1461 1X Tochtli 1462 X Acatl 1463 XI Tecpatl 1464 (1)                     |
| Xl Tochtli 1438  Xll Acatl 1439  Xlll Tecpatl 1440  I CALLI 1441 (p)                         | XII Calli 1465<br>XIII Tochtli 1466<br>I ACATL 1467<br>II Tecpatl 1468               |
| 11 Tochtli 1442<br>111 Acatl 1443<br>1V Tecpatl 1444<br>V Calli 1445<br>V I Tochtli 1446 (q) | 111 Calli 1469 (t) 1 V Tochtli 1470 (u) V Acatl 1471 V1 Tecpatl 1472 V11 Calli 1473  |
| VII Açatl 1447                                                                               | VIII Tochtli 1474                                                                    |

<sup>(</sup>k) Maxtlaton Tiranno. (l) Itzcoatl, Re IV. di Messico. (m) Conquista d' Azcapozalco. (n) Nezahualcojotl, Re d' Acolhuacan, e Totoquihuatzin, Re di Tacuba. (o) Motezuma Ilhuicamina, Re V. di Messico. (p) Moquihuix, Re IV. di Tlatelolco. (q) Inondazione di Messico. (r) Guerra samosa di Cuetlachtlan (s) Axajacatl, Re VI. di Messico. (t) Chimalpopoca, Re di Tacuba. (u) Nezahualpilli, Re d' Acolhuacan,

| Anni Mef- Anni Cri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anni Mef- Anni Cri-<br>ficani. stiani. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| IX Acatl 1475  X Tecpatl 1476  Xl Calli 1477 (*)  Xll Tochtli 1478  Xlll Acatl 1479  l TECPATL 1480  ll Calli 1481  lll Tochtli 1482 (y)  lV Acatl 1483  V Tecpatl 1485  Vll Tochtli 1486 (z)  Vll Acatl 1487  IX Tecpatl 1488  X Calli 1489  Xl Tochtli 1490  Xll Acatl 1491  Xlll Tecpatl 1492  I CALLI 1493  ll Tochtli 1494  lll Acatl 1495  lV Tecpatl 1496  V Calli 1497  Vl Tochtli 1497  Vl Tochtli 1498 (B)  L' efattezza di questa tavo  feconda nostra di |                                        |
| Storia del Messico Tom. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G g CA-                                |

<sup>(</sup>x) Tizoc, Re VII. di Messico. (y) Ahuitzotl, Re VIII. di Messico. (z) Dedicazione del tempio maggiore. (A) Totoquihuatzin II, Re di Tacuba. (B) Nuova inondazione di Messico. (C) Motezuma Xocojotzin, Re IX. di Messico. (D) Avvenimento memorabile della Principessa Papantzin. (E) Cacamatzin, Re d' Acolhuacan. (F) Entrata degli Spagnuoli in Messico, (G) Cuitlahuatzin, Re X., e Quauhtemotzin, Re XI. di Messico, morte di Motezuma, e sconsitta degli Spagnuoli. (H) Presa di Messico, e rovina dell' Imperio Messicano.

# CALENDARIO MESSICANO

Dell' anno I Tochtli, primo del secolo.

#### ATLACAHUALCO

| Giorni .   | Giorni ME           | SE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nostrali - | Messicani Messicani | Feste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| T. 1.1     | L OUD A COURT       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | I CIPACTLI          | La gran festa secolare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | ll Ehècatl          | Festa di Tlalocareuctli, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28,        | III Calli.          | degli altri Dei dell' acqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marzo I    | 1 V Cuetzpalin      | con facrifizi di teneri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 .        | V Coatl.            | fanciulli, ed il sacrisi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 . 3      | V l Miquiztli.      | zio gladiatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | VII Mazatl.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | VIII Tochtli.       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | lX Atl.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8          | X Itzcuintli.       | Sacrifizio notturno di pri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | XII Malinalli,      | gionieri ingrassati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11         | l OCELOTL.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12         | ll Quauhtli.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | 111 Cozcaquauhtli.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            |                     | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14         | l V Olin            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | V Tecpatl           | and the same of th |
|            | VI Quiahuitl.       | 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17         | VII Xochitl.        | A STATE OF THE STA |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### TLACAXIPEHUALIZTLI

MESE 2.

18 | VIII Gipactli. 19 | IX Ehècatl. La gran festa di Xipe, Dio degli Orefici con sacri-

I giorni segnati con caratteri majuscoli sono quelli, da' quali cominciano i piccoli periodi di tredici giorni.

| Giorni   | Giorni           | 1100 11000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nostrali | Messicani        | Feste III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marzo 20 | X Calli.         | fizj di prigionieri, ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | X   Guetzpalin.  | efercizj militari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21       |                  | Digiuno di venti giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22       | XII Coatl        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23       | XIII Miquiztli.  | de' Padroni di que' pri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24       | I MAZATL.        | gioni <b>c</b> ri .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25       | 11 Tochtli.      | - No. 10 (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26       | 111 Atl.         | , 100 <u>1</u> 2 Nijel <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27       | IV Itzcuintli.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28       | V Ozomatli.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 29       | VI Malinalli.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30       | VII Acatl        | Festa del Dio Chicomacarl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31       | VIII Ocelotl.    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aprile 1 | 1X Quauhtli.     | Festa del Dio Tequiztli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2        | X Cozcaquauhtli. | matehuatl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3        | XI Olin.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4        | Xll Tecpatl.     | Name and the latest th |
| 5        | XIII Quiahuitl.  | Festa del Dio Chancoti;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5        | l XOCHITL.       | The second secon |
| 0        | I AUGIIIL.       | con sacrifizj notturni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# TOZOZTONTLI MESE 3.

| 7  | 11 Cipactli.                 | Vigilia de'Ministri de' tem- |
|----|------------------------------|------------------------------|
| 8  | II Cipactli.<br>III Ehècatl. | pi tutte le notti di que-    |
|    | IV Calli.                    | ito mese.                    |
| 10 | V Cuetzpalin.                |                              |
| 11 | VI Coatl.                    | La seconda festa degli Dei   |
| 12 | VII Miquiztli.               | dell'acqua con sacrifizj     |
| 13 | VIII Mazatl.                 | di fanciulli, ed obla-       |
|    | 1X Tochtli.                  | zioni di fiori.              |
|    | 20 2 481 3                   | William Colons III           |

| Giorni<br>nostrali                         | Giorni<br>Messicani                                                                                                                                        | Feste                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Aprile 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | X Atl. Xl Itzcuintli, Xll Ozomatli. Xlll Malinalli. I ACATL. Il Ocelotl. Ill Quauhtli. I V Cozcaquauhtli. V Olin. Vl Tecpatl. Vll Quiahuitl. Vlll Xochitl. | Festa della Dea Coatlicue con obblazioni di fiori, e processione. |

### HUEITOZOZTLI

|       |         | MES               | E 4.                        |
|-------|---------|-------------------|-----------------------------|
|       | 27      | IX Cipactli.      | Vigilia ne' tempj, e digius |
|       | 28      | X Ehècatl.        | no generale.                |
|       | 29      | Xl Calli.         |                             |
|       | 30      | XII Guetzpalin.   | Festa di Centeoti con sa-   |
| Magg. | I       | XIII Goatl.       | crifizj di vittime uma-     |
|       | 2       | I MIQUIZTLI       | ne, é di quaglie.           |
|       | 3       | ll Mazatl.        | , ,                         |
|       | 4       | Ill Tochtli.      |                             |
|       | <       | IV Atl.           |                             |
|       | 3 4 5 6 | V Itzcuintli      | Convocazione solenne per    |
|       |         | VI Ozomatli.      | la gran festa del mese      |
|       | 7       | VII Malinalli.    | feguente.                   |
|       | 9       | VIII Acatl.       |                             |
|       | 10      | 1X Ocelotl.       |                             |
|       | II      | X Quauhtli.       |                             |
|       |         | X1 Cozcaquauhtli. | Digiuno in preparazione     |
|       |         | XII Olin.         | della festa seguente.       |
|       | -5      |                   | TA.                         |

| Giorni<br>nostrali | Giorni<br>Messicani                    | Feste |
|--------------------|----------------------------------------|-------|
| 15                 | XIII Tecpatl. I QUIAHUITL. II Xochitl. |       |

#### TOXCATL:

|         | MESI             | E <.                        |
|---------|------------------|-----------------------------|
| 17      |                  | La gran festa di Tezca-     |
|         | IV Ehècatl.      | tlipoca con solenne pro-    |
| 19      | V Calli.         | cessione di penitenza,      |
| 20      | VI Cuetzpalin.   | facrifizio d' un prigio-    |
| 21      | VII Coatl.       | niere, e congedo dal        |
|         | VIII Miquiztli.  | tempio delle vergini nu-    |
|         | lX Mazatl.       | bili.                       |
|         | X Tochtli.       |                             |
| 25      | Xl Atl.          | La prima festa 'di Hui-     |
| 26      | X 11 Itzcuintli. | tzilopochtli . Sacrifizj di |
| 27      | XIII Ozomatli.   | vittime umane, e di         |
| 28      | I MALINALLI.     | quaglie. Incensazione so-   |
| 29      | 11 Acatl.        | lenne di Chapopotli, o      |
| 30      | III Ocelotl.     | sia bitume giudaico. Bal-   |
| 31      | IV Quauhtli.     | lo solenne del Re, de'      |
| Giugnor | V Cozcaquauhtli. | Sacerdoti, e del Popolo.    |
| 2       | Vl Olin.         | i                           |
| 3       | VII Tecpatl.     |                             |
| 4       | VIII Quiahuitl.  | 11                          |
| 5       | 1X Xochitl.      | ·                           |
|         | 3.000            |                             |

#### ETZALCUALIZTLI

MESE 6.
6 | X Cipactli.
7 | Xl Ehècatl.

| Giorni<br>nostrali | Giorni<br>Messicani | Feste                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -0 16              | I TECPATL.          | La terza festa degli Dei dell'acqua con sacrifizi, e ballo.  Gastigo de' Sacerdoti negligenti nel servizio del Tempio. |

## TECUILHUITONTLI:

| ·1010.   | , 2001           |                            |
|----------|------------------|----------------------------|
| 65 . 1   | or in Mes:       | E 7.                       |
|          | IV Cipactli.,    | 4 V   1 - V   1            |
| 27       | V Ehècatl.       |                            |
| 28       | B V 1 Calli.     |                            |
| 29       | VII Cuetzpalin.  | 0.00                       |
| 30       | VIII Coatl.      |                            |
| Luglio I | 1X Miquiztli.    | Festa di Huintocihuatl con |
| 2        | X Mazatl.        | sacrifizj di prigionieri,  |
| 3        | X1 Tochtli.      | e ballo de' Sacerdoti.     |
| 4        | X 11 Atl.        | 1'                         |
| 5        | XIII Itzcuintli. | 2.00                       |
| 6        | I OZOMATLI.      |                            |
| 4        |                  | T.u.                       |

| Giorni<br>nostrali | Giorni :                       | Feste      |     |
|--------------------|--------------------------------|------------|-----|
| Luglio 7           | ll Malinalli.                  | 0.00       |     |
| • <b>9</b>         | IV-Ocelotl                     |            |     |
| , IO               | V Quauhtli<br>VI Cozcaquauhtli |            | N . |
| 12                 | VII Olin.<br>VIII Tecpatl.     | 1000       | ē.  |
| 14                 |                                |            |     |
|                    | 10                             | Land Carlo |     |

# HUEITECUILHUITL:

#### MESE'8.

|         |      |                    | <b>1</b> 2 0 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 16   | Xl Cipactli.       | La seconda festa di Cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1       | 17   | XII Ehècatl.       | teotl con sacrifizio d' u-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1 1   | 18   | XIII Calli.        | na schiava, illumina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 1 1 - | 19   | I GUETZPALIN.      | zion del Tempio, bal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :       | 20   | 11 Coatl.          | lo, e limosine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | 21   | Ill Miquiztli.     | The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2       | 22   | IV Mazatl.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2       | 23   | V Tochtli          | Festa di Maculitochtli:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2       | 24 j | V l Atl.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3       | 25   | VII Itzcuintli.    | 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2       | 26   | VIII Ozomatli.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :       | 27   | lX Malinalli.      | to see the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | 28   | X Acatl.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 29   | X l Ocelotl.       | H 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| et in   | 30   | X 11 Quauhtli.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 11 1  |      | Xlll Cozcaquauhtli | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | I    | I OLIN.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 2    | 11 Tecpat1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 3    | III Quiahuitl:     | I TO THE RESERVE TO THE PARTY OF THE PARTY O |
|         | 4    | IV Xochitl.        | A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA |
|         |      |                    | Ama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Ago-

### TLAXOCHIMACO.

MESE 9.

| Giorni<br>nostrali                                            | Giorni<br>Messicani                                                                                                                                                                                                                                       | Festa                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agosto 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | V Cipactli Vl Ehècatl. Vll Calli. Vll Cuetzpalin. l X Coatl. X Miquiztli. Xl Mazatl. Xll Tochtli. Xlll Atl. I ITZCUINTLI. ll Ozomàtli. ll Malinalli. l V Acatl. V Ocelotl. Vl Quauhtli. Vll Cozcaquauhtli Vlll Olin. lX Tecpatl. X Quiahuitl. Xl Xochitl. | Festa di Macuilcipactli.  La seconda sesta di Huitzilopochtli con sacristizi di prigionieri, oblazione di siori, ballo generale, e pranzo solenne.  Festa di Jacateuctli, Dio de' Mercanti, con sacristizi, e conviti. |

# XOCOHUETZI

|    | MESE           | 10.                        |
|----|----------------|----------------------------|
| 25 | XII Cipactli.  | Festa di Xiuhteuctli, Dio  |
| 26 | XIII Ehècatl.  | del fuoco, con ballo fo-   |
|    | I CALLI.       | lenne, e sacrifizj di pri- |
| 28 | 11 Cuetzpalin. | gionieri.                  |
| 29 | III Coatl.     |                            |
| 30 | IV Miquiztli.  |                            |

Ago-

| Giorni      | Giorni           |                          |
|-------------|------------------|--------------------------|
| nostrali    | Messicani        | Feste                    |
| 31          | V Mazatl.        |                          |
| Settem. I   | VI Tochtli.      |                          |
| 2           | VII Atl.         |                          |
| 3           | VIII Itzcuintli. |                          |
|             | IX Ozomatli.     |                          |
| 4<br>5<br>6 | X Malinalli.     |                          |
| 6           | Xl Acatl.        | e                        |
| 7<br>8      | XII Ocelotl.     |                          |
| -8          | XIII Quauhtli.   | 1000                     |
| 9           | ICOZCAQUAU-      |                          |
|             | TLI              | Cessano in questi cinque |
| 10          | 11 Olin.         | giorni tutte le feste.   |
| II          | III Tecpatl.     |                          |
| 12          | IV Quiahuitl.    |                          |
| 13 1        | V Xochitl.       |                          |

# OCHPANIZTLI.

#### MESE 11.

|            |                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14         | VI Cipactli      | Ballo preparatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | o per la |
| 15         | VII Ehècatl.     | festa seguente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 16         | VIII Galli.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 17         | 1X Cuetzpalin.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 18         | X Coatl.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 19         | Xl Miquiztli.    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 20         | XII Mazatl.      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2 I        | XIII Tochtli.    | The state of the s |          |
| 22         | I ATL            | Festa di Teteoina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n, Madre |
| 23         | 11 Itzcuintli.   | degli Dei, col                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 24         | III Ozomatli.    | d'una schiava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 25         | lV Malinalli.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 26         | V Acatl.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Storia dei | Messico Tom. II. | H h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27       |
|            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| Gio <b>n</b> i<br>nostrali  | Giorni<br>Messicani                 | Feste                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Settem. 27 28 29 Ottob. 1 2 | VII Quauhtli.<br>VIII Cozcaquauhtli | La terza festa della Dea<br>Centeoti nel tempio Xi-<br>ubcalco con processione,<br>e sacrifizj. |

# TEOTLECO.

# MESE 12...

|        | and the same of   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | XIII Cipactli.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5      | I EHECATL.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5      | Il Calli.         | į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7<br>8 | III Cuetzpalin.   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8      | IV Coatl.         | REAL TRANSPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9      | V Miquiztli.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10     | Vl Mazatl.        | 2 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11     | XII Tochtli.      | 7.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12     | VIII Atl.         | 4.1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13     | IX Itzcuintli     | Festa di Chiucnahuitzcuin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14     | X Ozomatli.       | .tli, Nabualpilli, e Cen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15     | XI Malinalli.     | teorl, Dei de' Lapidarj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16     | XII Acatl.        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17     | XIII Ocelotl.     | 1 may 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18     | I QUAUHTLI.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19     | 11 Cozcaquauhtli. | of the state of th |
| 20     | 111 Olin          | . Vigilia per la festa seguente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 I    | IV Tecpatl        | Festa dell'arrivo degli Dei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22     | V Quiahuitl.      | con gran cena, e sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23     | VI Xochitl.       | crifizj di prigionieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### TEPEILHUITL.

MESE 13.

|                                                                 | MA E S E                                                                                                                                                       | 1 3°°                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giorni<br>nostrali                                              | Giorni<br>Messicani                                                                                                                                            | Feste                                                                                                                                                                                              |
| Ottob. 24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>Novem. 1 | VII Gipactli. VIII Ehècatl. IX Calli. X Cuetzpalin. XI Coatl. XII Miquiztli. XIII Mazatl. I TOCHTLI.                                                           | Festa degli Dei de' monti con sacrifizi di quattro schiave, e d'un prigioniere. Festa del Dio Tochinco col sacrifizio d' un pri- gioniere. Festa di Nappateuctli col sacrifizio d' un prigioniere. |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6                                           | Ill Irzelicatli.  IV Ozomatli.  V Malinalli.  VI Acatl.  VII Ocelotl.  VIII Quauhtli.  IX Cozcaquauhtli  X Olin  XI Tecpatl.  XII Quiahuitl.  XIII Xochitl.(*) | Festa di Centzontotochtin,, Dio del vino, col sacri- fizio di tre schiavi di tre diversi luoghi                                                                                                    |

#### QUECHOLLI.

MESE 14.

| 13.1 | I CIPACTL. |
|------|------------|
| TA   | 11 Ebecarl |

15 | III Calli.

Digiuno di quattro giorni in preparazione della festa seguente.

H h 2:

16

<sup>(\*)</sup> Qui termina il primo ciclo di 260. giorni, che comprende venti periodi di 13. giorni.

| Giorni * | Giorni            | 0.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nostrali | Messicani         | Feste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -        |                   | Contraction of the Parks of the |
| Novem.16 | IV Cuetzpalin.    | Festa di Mixcoatl, Dio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17       | V Coatl.          | della caccia. Caccia ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18       | VI Miquiztli.     | nerale, processione, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19       | VII Mazatl.       | sacrifizj d'animali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20       | VIII Tochtli.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21       | lX Atl.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22       | X Itzcuintli.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 23     | Xl Ozomatli.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24       | X I I Malinalli.  | Charles and the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25       | XIII Acatl.       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 26     | I OCELOTL.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 27     | 11 Quauhtli.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28       | III Cozcaquauhsli | 1 The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 29       | lV Olin.          | Festa di Tlamatzincati con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30       | V Tecpatl.        | sacrifizj di prigionieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Decem. I | VI Quiahuitl.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2        | VII Xochitl.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# PANQUETZALIZTLI.

| M | E | S | E | 15. |  |
|---|---|---|---|-----|--|
|---|---|---|---|-----|--|

|     | 141 E 2 I       | 2 + 2c                     |
|-----|-----------------|----------------------------|
| 3   | VIII Cipactli.  |                            |
| 4   | IX Ehècatl.     | La terza, e principale fe- |
| 5   | X Calli.        | sta di Huitzilopochtli, e  |
| 6   | Xl Cuetzpalin.  | de' suoi compagni. Di-     |
| 7   | Xll Coatl.      | giuno rigorolo, proces-    |
| 7   | XIII Miquiztli. | sione solenne, e sacri-    |
| 9   | I MAZATL.       | fizj di prigionieri, e di  |
| 10  | 11 Tochtli.     | quaglie, e mangiamen-      |
| II  | III Atl.        | to della statua di pa-     |
|     | IV Itzcuintli.  | sta di quel Dio.           |
| 13  | V Ozomatli.     |                            |
| T 4 | VI Malinalli    |                            |

| Giorni<br>nostrali | Giorni<br>Messicani | Feste                       |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|
|                    |                     | -                           |
|                    | VII Acatl.          |                             |
| 16                 | VIII Ocelotl.       |                             |
| 17                 | lX Quauhtli.        | The second second           |
| 18                 | X Cozcaquauhtli.    | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| 19                 | Xl Olin.            |                             |
| 20                 | X11 Tecpatl.        |                             |
| 21                 | XIII Quiahuitl.     |                             |
| 22                 | I XOCHITL.          | 1                           |

### ATEMOZTLI.

| Mese 16.    |                   |                           |  |
|-------------|-------------------|---------------------------|--|
| 23          | 11 Cipactli.      |                           |  |
| 24          | III Ehècatl.      |                           |  |
| 25          | l V Calli.        |                           |  |
| 26          | V Cuetzpalin.     | B-100 (1)                 |  |
| 27          | VI Coatl.         |                           |  |
| 28          | Vll Miquiztli.    |                           |  |
| 29          | VIII Mazatl.      |                           |  |
| 30          | IX Tochtli.       |                           |  |
| 31          | X Atl.            | 0.0                       |  |
| Gennaj. 1   | Xl Itzcuintli.    | 10 10 11 1                |  |
| , , ,       | XII Ozomatli.     |                           |  |
| 3           | XIII Malinalli.   |                           |  |
| 4           | I ACATL.          | A-2-19 (4)                |  |
| 4<br>5<br>6 | 11 Ocelotl.       |                           |  |
| 6           | III Quauhtli.     |                           |  |
|             | l V Cozcaquauhtli | Digiuno di quattro giorni |  |
| 7 8         | V Olin.           | in preparazione della     |  |
| 9           | VI Tecpatl.       | festa seguente.           |  |
| 10          | VII Quiahuitl.    | La quarta festa degli Dei |  |
| 11          | VIII Xochitl      | dell'acqua con proces-    |  |
|             |                   | sione, e sacrifizj.       |  |
| • •         |                   | 12                        |  |

### TITIT

MESE 17.

| Giorni                                                                      | Giorni                                                                                                                                                                                               | Committee of the Commit |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nostrali                                                                    | · Messicani                                                                                                                                                                                          | Feste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nostrali  Gennaj. 12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 26 | Messicani  I X Cipactli.  X Ehècatl.  XI Calli  XII Cuetzpalin.  XIII Coatl.  I MIQUIZTLI.  II Mazatl.  IV Atl.  V Itzcuintli.  VI Ozomatli.  VII Malinalli.  VIII Acatl.  I X Ocelotl.  X Quauhtli. | Feste  Festa della Dea Ilamateuc- tli con ballo, e sacrisi- zio d' una schiava.  Festa, di Mictlanteuctli, Dio dell' Inferno, col sa- crissio notturno d' un prigioniere.  La 2, sesta di Jacateuctli, Dio de' Mercanti, col sacrisizio d' un prigio- niere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27.<br>28.                                                                  | X L Cozcaquauhtli<br>X I L Olin.                                                                                                                                                                     | And the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,0,<br>2,9                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 

M E S E. 18.

| Febbra I | III Cipactli.                |
|----------|------------------------------|
| 2.       | 111 Cipactli<br>  1V Ehècatl |
| 3.       | V Calli.<br>VI Cuetzpalin.   |
| 4        | V l Cuetzpalin.              |
| 5        | VII Coatl<br>VIII Miquiztli  |
| ; 6      | VIII Miquiztli.              |
| i L      |                              |

Feb-

| Giorni<br>nostrali | Giorni<br>Messicani | Feste                       |
|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| Febbr. 7           | l X Mazatl.         |                             |
| 8                  | X Tochtli.          |                             |
| 9                  | Xl Atl.             |                             |
| 10                 | XII Itzcuintli      | Caccia generale per li fa-  |
| 1                  | I XIII Ozomatli.    | crifizj della festa seguen- |
| 111111             | 2   I MALINALLI.    | ie.                         |
| - I                | 3 11 Acatl.         |                             |
| l I.               | 4 111 Ocelotl.      |                             |
| 1                  | 5 IV Quauhtli.      |                             |
| 10                 | V Cozcaquauhtli.    |                             |
| 17                 | 7 VI Olin           | La seconda festa di Xiuh-   |
| 18                 | B   VII Tecpatl.    | teuctli, Dio del fuoco,     |
| 19                 | VIII Quiahuitl.     | con sacrifizi d'animali.    |
| 20                 | 1X Xochitl.         | Rinnovazione del fuoco      |
|                    |                     | nelle case.                 |
|                    | ** - * * - * *      | town town a section         |

#### NEMONTEMI,

#### O GIORNI INUTILE

|    | X Cipactli .<br>XI Ehècatl .               | In questi cinque giorni non<br>v'era veruna festa. |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 23 | XII Calli.<br>XIII Cuetzpalin.<br>I COATL. |                                                    |

L' anno seguente II Acatl comincia da II. Miztquili, e si continua nello stesso ordine.

# SPIEGAZIONE

#### DELLE FIGURE OSCURE.

1. Delle figure del Secolo Messicano:

TElla ruota dal secolo Messicano sono quattro sigure tredici volte replicate, per significare, siccome abbiam già detto, i quattro periodi ( da alcuni Storici appellati indizioni ) di tredici anni, di cui si componeva il loro secolo. Le quattro figure sono 1. una testa di coniglio esprimente questo quadrupedo, 2. una canna, 3. un coltello, o sia una punta di lancia rappresentante il selce, o pietra focaja, 4. un pezzo d'edifizio significante la casa. Cominciano a contarsi gli anni del secolo dalla piegatura superiore della serpe discendendo verso la man sinistra. La I. figura con un puntino denota I Coniglio, la 2. con due fignifica II. Canna, la 3. con tre puntini fignifica III. Selce, la 4. con quattro puntini IV. Casa, la 5. con cinque puntini V. Coniglio, e così si continua sin'alla piegatura della man sinistra: là onde comincia il 2. periodo colla figura della canna, e termina nella piegatura inferiore: ed indi comincia il terzo periodo ec.

2. Delle figure dell' anno.

La 1. figura è quella dell' acqua distesa sopra un edisizio per denotare il primo mese, il cui nome Acabualco, o sia Atlacabualco, significa la cessazione dell' acqua; poichè nel mese di Marzo cessanno le pioggie dell' Inverno ne' paesi settentrionali,
donde ebbe origine il Calendario Messicano, o sia Tolteco. Chiamavanlo ancora Quahuitlebua, ciò che significa il
germogliamento degli alberi, che accade a questo tempo ne'
paesi freddi. I Tlascallesi appellavano questo mese Xilomaniliztii,
cioè, Obliazione di pannocchie di frumentone; perchè in esso offerivano a' loro Dei quelle dall' anno scorso per secondare la
seminatura, che per questo tempo cominciavano a fare ne'
luoghi alti.

La

La figura del mese secondo sembra a prima vista un padiglione; ma io credo, che sia piuttosto una pelle umana mal disegnata per esprimere ciò, che significa il nome Tla-canipehualizti, che davano a questo mese, cioè, Scorticamento d'uomini per cagione del barbaro rito di scorticar le vittime umane nella sessa del Dio degli Oresici. I Tlascallesi appellavano questo mese Coailhuiti, o sia Festa generale, e lo rappresentavano nella sigura d'una serpe aggirata attorno ad un ventaglio, e ad un Ajacantli. Il ventaglio, e l'Ajacantli denotano i balli, che allora si sacevano, e la serpe aggirata significa la loro generalità.

La figura del mese terzo è quella d'un uccello sopra una lancetta. La lancetta significa lo spargimento di sangue, che facevano nelle notti di questo mese; ma non sappiamo, che uccello sia quello, che vi si vede, nè che significhi.

Il mese quarto si rappresenta nella figura d'un piccolo edifizio, sopra il quale si vedono alcune foglie di giunco per significar la ceremonia, che in questo mese facevano, di metter sulle porte delle case del giunco, del ghiaggiuolo, e d'altre erbe bagnate nel sangue, che si cavavano ad onor de'i loro Dii.

I Tlascallesi rappresentavano il mese terzo con una lancetta per significar sì fatta penitenza, ed il mese quarto con una lancetta più grande per denotare, ch' era anche in esso

maggior la penitenza.

La figura del mese quinto è quella d' una testa umana con una collana sotto, per rappresentar quelle filze di frumentone abbrustolito, che si mettevano al collo, e delle quali fregiavano ancora l'idolo di Tezcatlipoca;, onde il mese prese il nome Toxcatl, secondo ciò che abbiamo detto nel lib. VI.

Il mese sesto si rappresenta in una pignatta, ovvero orciuolo, per significar certa polenta, che allora prendevano, ed appellavano Etzalli, dalla quale ebbe il mese il nome d' Etzalqualizzii.

Le due figure de' mesi settimo, ed ottavo, pajono in-Storia del Messico Tom. II. I i ventaventate per significare i balli, che in essi si faceano, e perchè erano più grandi i balli del mese ottavo, è anche più grande la sigura, che il rappresenta. Presso alle suddette sigure si vedono delle lancette per denotare l'austerità, con cui si preparavano a quelle seste. I Tlascallesi rappresentavano questi due mesi in due teste di Signori, quella del mese Tecuilbuitontii, o sia Festa piccola de' Signori pare, che sia d'un giovane, e quella del mese Hueitecuilbuiti, cioè, Festa grande de' Signori, sembra d'un vecchio.

Le figure de' mesi nono, e decimo sono senz' altro significative del bruno, che si vestivano, e del duolo, che facevano pe' lor morti, il che sece appellare il mese nono Miccailbuitl, cioè, Festa de' morti, ed il mese decimo Hueimiccailbuitl, o Festa grande de' morti; ma perch' era più grande il duolo del mese decimo, è anche più grossa la sigura che lo rappresenta. I Tlascallesi dipingevano in ciascuno de' suddetti mesi un teschio con due ossa; ma il teschio

del mese decimo più grande.

La figura del mese undecimo è una scopa, nella quale vien significata la ceremonia dello spazzamento de' tempi, che in questo mese si faceva da tutti; onde ebbe il nome Ochpanizzii. I Tlascallesi dipingevano una mano impugnan:

do la scopa.

La figura de' mesi dodecimo, e decimoterzo, è quella d' una pianta parasita, appellata da' Messicani Pachtli, che viene in questo tempo sulle quercie, ed indi prete nome il mese dodecimo. Or perchè nel mese seguente questa pianta è cresciuta, la sua figura è più grossa, ed il mese ha il nome d' Hueipachtli. Questi nomi, benchè più usati presso i Tlascallesi, eran pure in uso presso i Messicani; ma noi adoperiamo nella Storia i nomi di Teorleco, e di Tepeilhuitl, perchè gli troviamo più comunemente usati da' Messicani.

La figura del mese decimoquarto è molto somigliante a quella del mese secondo; ma non sappiamo, che significhi.

I Tlascallesi rappresentavano questo mese nella figura di quell' uccello, che da noi è appellato Fiammingo, e da'

Messicani Quecholli, il qual nome imposero ancora al mese i Messicani; perchè appunto per questo tempo arrivano sì

fatti uccelli al lago di Messico...

La figura del mese decimoquinto è quella d'un pezzo di stendardo messicano per significar quello, che si portava nella solennissima processione d' Huitzilopochili, che si faceva in questo mese. Il nome Panquetzalizti, con cui era appellato, non altro significa, secondo che abbiamo detto altrove che l'inalberare lo stendardo.

La figura del mese decimosesto è quella dell'acqua sopra una scala per significar la discesa dell'acqua, e ciò significa il nome Atemoztli, che davano a questo mese, o
perchè questo tempo ne' paesi settentrionali è quello delle
pioggie, o perchè in questo mese si faceva la festa agli Dei
de' monti, e dell'acqua, per ottenere la pioggia opportuna.

La figura del mese decimosettimo è quella di due, o tre legni legati con una corda, ed una mano, che tirando fortemente la corda stringe i legni, per significar lo strignimento, che cagiona in questo tempo il freddo, ciò che è significato nel nome Tititl. I Tlascallesi dipingevano due ba-

stoni incassati, e bene aggiustati in un' asse ..

La figura del mese diciottesimo è quella della testa d'un quadrupedo sopra un altare per significare i sacrifizi d'animali, che si facevano in questo mese al Dio del suoco. I Tlascallesi lo rappresentavano nella figura d'un uomo sostenendo un bambino per la testa: ciò che rende verisimile l'interpretazione del nome Izcalli, che si trova presso alcuni Autori, mentre dicono, che cotal nome significa, Risuscitato, o nuova creazione.

La figura della Luna, che è nel centro della ruota, o circolo dell' Anno, è stata copiata da una dipintura messicana, nella quale si scorge, che quegli antichi Indiani sapevano bene, che la Luna ha la sua luce dal Sole.

In alcune ruote dell'Anno messicano da me vedute, dopo le sigure de diciotto mesi, v'erano cinque punti grossi de-

notanti i cinque giorni Nemontemi.

I i 2

2. Del-

V'è una gran varietà presso gli Autori intorno alla significazione di Cipactli, nome del primo giorno. Secondo Boturini significa una serpe, presso Torquemada il pesce Spada, e presso Betancurt il Tiburone. Nell'unica ruota del mese messicano finora pubblicata, la quale è quella del Valadès, la figura rapresentante il primo giorno è quasi in tutto simile a quella della Lucertola, che si vede nel giorno quarto, Noi pertanto non sapendo che cosa sia, abbiamo messo la testa d' un Tiburone secondo l' interpretazione di Betancurt.

Il giorno secondo s' appella Ehecatl, cioè Vento, e sa rappresenta in una testa umana soffiando colla bocca.

Il giorno terzo s' appella Calli; cioè Casa, e si rappre-

senta in un piccolo edifizio.

. Il nome del giorno quarto è Cuetzpalin, cioè Lucertola, e la figura quella del suddetto animale.

Il nome del giorno quinto è Coatl, cioè Serpe, e la

figura quella dello stesso animale.

Il nome del giorno sesto è Miquiztli, cioè, morte, e

vien rappresentato in un teschio.

Il giorno settimo s'appella Mazatl, o sia Cervo, e si rappresenta nella testa, di tal quadrupede, siccome il giorno ottavo in quella del Coniglio, Tochtli, e così è appellato.

Il nome del giorno nono è Atl, cioè, Acqua, e si rap-

presenta nella figura di quest' elemento.

Il giorno decimo è quello dell' Itzcuintli, cioè certo quadrupede Messicano somigliante ad un cagnuolo, e la sigura è quella di tal animale.

Il giorno undecimo s' appellava Ozomatli, o sia Sci-

mia, e si rappresenta nella figura di tal animale.

Il giorno dodecimo s' appellava Malinalli, nome di certa pianta della quale facevano granate, e si rappresenta tal mese nella figura della stessa pianta.

Il giorno decimoterzo è Acatl, o Canna, e si rappre- $\mathbf{II}$ 

sentain una canna.

Il giorno decimoquarto è Ocelotl, Tigre, ed il decimoquinto Quaubtli, Aquila, e si rappresentano nelle teste

degli stessi animali.

Il giorno decimosesto è Cozcaquaubtli, nome d'un uccello messicano da noi descritto nel libro I. della Storia, e si rappresenta nella sigura, benchè impersetta, d'esso.

Il giorno decimosettimo è Olin tonatiuh, cioè, Moto

del Sole, e la figura è quella dello stesso Pianera.

Il giorno diciottesimo è Tecpatl, cioè Selce, e la figura è la punta d'una lancia, la quale soleva esser di selce.

Il giorno decimonono è Quiahuitl, Pioggia, e si rap-

presenta in una nube piovendo.

Il giorno ventesimo è Xochirl, Fiore, e la figura quel-

la d'un fiore.

Nel centro di questa ruota abbiamo messo la figura del mese decimoquinto per ridurla ad un mese determinato.

# 4. Delle figure di Città.

La prima figura è quella d' una opunzia, o sia Nopal, sopra una pietra, simbolo della Città di Tenochtitlan, o Messico. Tenochtitlan vuol dire, il luogo, dov' è l'opunzia nella pietra, alludendo a quello che abbiamo detto intorno alla fondazione di questa gran Città.

La figura seconda è quella, colla quale significavano la

gemma. Il nome Chalcho vale, Nella gemma. (\*)

La figura terza è quella della parte deretana d'un uomo presso ad una pianta di giunco, e la quarta è quella della medesima parte deretana presso ad un fiore, per significar le Città di Tollantzinco, e di Xochitzinco, i nomi delle quali significano, Nel fine della giuncaja, e nel fine de' fiori, o fia del campo fiorito: e quasi tutti i nomi de' luoghi, che hanno la

ter-

<sup>(\*)</sup> Il P. Acosta dice, che Chalco vuol dire, Nelle bocche; ma il nome messicano significante la bocca è quello di Camati, e per dir, Nelle bocche, dicono Camac.

terminazione in tzinco, i quali son molti, hanno una simi-

le significazione, e si rappresentano in simili figure.

La figura quinta è quella d'un ramicello dell'albero Huaxin sopra un naso, per rappresentare la Città d' Huaxiacac nome composto d' Huaxin, e di jacatl, e vale, Nella punta o sia estremità dell'albereta d' Huaxin; poiche quantunque jacatl sia propriamente ll naso, s'adopera per significar qualssia punta. Così Tepejacac, nome di due luoghi, vuol dire Nella punta del monte. Nella nostra figura si vede quel ramicello non già sul naso, come doveva essere, ma sulla fronte per isbaglio dell' Incisore.

Nella figura sesta si vede una pignatta sopra tre pietre, siccome la mettevano, e la mettono ancor oggi gl'Indiani, per tenerla al suoco, e nella bocca della pignatta la sigura dell'acqua per rappresentar la città d'Avotonisco (\*), il cui nome significa, Nell'acqua calda, o sia luogo delle terme.

La figura settima è quella dell'acqua, nella quale si vede un uomo colle braccia aperte per contrassegno d'allegrezza, per rappresentar la città d'Abuilizapan, (dagli Spagnuoli detta Orizaba,) il nome della quale vuol dire, Nell'

acqua del piacere, o sia nel siume allegro...

La figura ottava è quella ancora dell'acqua in una bocca per rappresentar la Città d' Atenco. (\*\*) Questo nome è
composto d' Ats, Acqua, di Tents, Labbro, e metasoricamente riva, sponda, orlo &c. e della proposizione: co,, che vale
in: sicchè Atenco vuol dire, Nella riva, nella sponda, o
sull'orlo dell'acqua, e tutti i luoghi, che hanno tal nome,
son situati nella sponda di qualche lago, o siume.

La figura nona è quella d'uno specchio messicano, per rappresentare la città di Tehuillojoccan, il cui nome vuol dire, Luogo di specchio.

<sup>(\*)</sup> V'erano, e vi sono molti luoghi appellati Atotonilco; ma il principale è stato sempre quello, che v'è a Tramontana da Messico verso. Tollantzinco.

<sup>(\*\*)</sup> Vi sono parecchi luoghi appellati Atenco; ma il più riguardevole era quello, che si vede presso a Tezcuco nella nostra carta de' laghi di Messico.

La figura decima è quella d'una mano in atteggiamento di contar per le dita, per rappresentare il villaggio di Nepohualco, il cui nome vale, Luogo dove si conta, o luogo della numerazione.

La figura undecima è quella d'un braccio, che prende un pesce per rappresentar la città di Michmalojan, il cui nome significa, Luogo, dove si piglia il pesce, o luogo di pescagione.

La figura dodecima è quella d'un pezzo d'edifizio con dentro una testa d'aquila per rappresentar la città di Quaub-

tinchan, il qual nome significa, Casa dell' aquile.

La figura decimaterza è quella d'un monte tale, quale il figuravano nelle loro pitture i Messicani, ed alquanto sopra un coltello per rappresentare la Città di Tlacotepec, il

cui nome vuol dire, Monte tagliato.

La figura decimaquarta è quella d'un fiore, e sotto questo cinque punti di quelli, che usavano per significare i numeri, che sono dall'uno sin'ai venti. Con tal figura rappresentavano il luogo apppellato Macuilnochiel, il cui nome vuol dire, Cinque fiori. Questo nome s'adopera ancora per significare un giorno dell'anno, e può credersi, che per essersi cominciata la fondazione di quel luogo in tal giorno, abbia avuto sì satto nome.

La figura decimaquinta è quella d'un giuoco di pallone per rappresentare la Città di Tlachco (dagli Spagnuoli detta Tasco,) il cui nome significa il luogo, dove si fa tal giuoco. Quelle due sigurine tonde, che si vedono nel mezzo, sono quelle due macini forate nel mezzo, ch'erano in quel giuoco assine di sar passare per uno de' fori il pallone. V'erano almeno due Città, o Villaggi così appellati.

La figura decimasesta rappresenta il luogo di Tecorzaubila, il cui nome vuol dire, Luogo abbondante d'ocra.

# 5. Delle figure de Re Messicani.

Queste figure non sono ritratti de' Re, ma simboli si-

gnificanti i loro nomi. In tutte si vede una testa coronata alla messicana, e ciatcuna ha il suo contrassegno per significare il nome del Re in essa rappresentato.

Acamapitzin, nome del primo Re di Messico, vuol dire, Colui che ha canne nel pugno, e ciò si vede nella sua

figura rappresentato.

Huitzilihuitl, nome del secondo Re, vale, Penna dell' uccellino succiasiore, e però si rappresenta, benchè male, la testa di tal uccellino con una penna nel becco.

Chimalpopoca, nome del Re terzo, vuol dire, Scudo

fumante, e ciò si rappresenta nella sua figura.

Itzcoatl, nome del Re quarto, vale, Serpe d'Itztli, o sia armata di lancette, o di rasoi di pietra Itztli, e ciò si

vuol rappresentare nella figura quarta.

Ilhuicamina, soprannome di Motezuma I. Re quinto di Messico, vuol dire, Colui che saetta il Cielo, e però si rappresenta una freccia tirata a quella sigura, colla quale i Messicani rappresentavano il Cielo.

Axajacatl, nome del Re sesto, è pure quello d'una mosca palustre, e significa, Faccia, o viso d'acqua, e pertanto si rappresenta in una faccia, sopra la quale v'è la figu-

ra dell'acqua.

Tizoc, nome del Re settimo, vuol dire, Forato, e petò si rappresenta in una gamba forata; ma l'Incisore in vece di fori piccoli sece nella nostra figura delle serite grandi.

Abuitzotl, nome del Re ottavo, è anche quello d'un quadrupede anfibio, di cui abbiamo fatto menzione nel libro I., e perciò si rappresenta nella figura, benchè imperserta, di tal quadrupede, e per fignificare, che questo animale vive nell'acqua, si vedenel suo dorso, e nella sua coda la sigura di quell'elemento.

Moteuczoma, nome delRe nono, vuoldire, Signore sde-

gnato; ma non abbiamo potuto intendere la figura.

Ci mancano le figure de' due ultimi Re Cuitlahuatzin; e Quauhtemotzin; ma non dubitiamo, che quella di Quauhtemotzin sia un' aquila calante; poiche ciò significa un tal nome.

6. Del-

# 6. Della figura del diluvio, e della confusione delle lingue.

L'acqua significa il Diluvio: quella testa umana, e quell' uccello, che si vedono nell'acqua, significano l'annegamento degli uomini, e degli animali. La barca con un uomo sopra denota quella, nella quale secondo la loro tradizione si salvarono un uomo, ed una donna, per conservar la spezie umana sulla terra. Quella figura, che si vede in un cantone, è quella del monte Colhuacan, presso al quale, secondo che egli diceano, sbarcarono l' uomo, e la donna, che scamparono dal Diluvio. In tutte quelle dipinture messicane, nelle quali si fa menzione di quel monte, si vede rappresentato in sì fatta figura. L' uccello full' albero rappresenta una colomba, la quale al dir loro comunicò la favella agli uomini, mentre tutti erano nati mutoli dopo il Diluvio. Quelle virgole, ch' escono dal becco della colomba verso gli uomini sono figure de' linguaggj. Ogni volta che nelle pitture messicane occorre far menzione di lingue, o di voci, s'adope rano tali virgole. La loro moltitudine nella nostra dipintura denota la moltitudine delle lingue comunicate. Quei quindici uomini, che ricevono dalla colomba le lingue rappresentano altrettante famiglie dal resto degli uomini separate, dalle quali al dir loro discendevano le Nazioni d'Ana-



# LETTERA

## DEL SIG. ABATE D. LORENZO HERVA'S

### ALL'AUTORE

### SUL CALENDARIO MESSICANO

Il Sig. Ab. Hervàs, Autore dell'opera intitolata Idea dell'Universo, avendo letto i miei manoscritti, e fatto sul Calendario messicano alcune curiose, ed erudite osservazioni,
me le comunicò nella seguente pregiatissima lettera, la quale ho voluto pubblicare, perchè credo che sarà gradita dal
Pubblico, ommettendo i complimenti, e le lodi.

All'opera di V. S. . . . comprendo con sommo mio dispiacere, quanto sia deplorabile la mancanza di que' documenti, che servirono al celebre Dott. Siguenza per sormarne la sua Ciclografia, ed al Cav. Boturini per pubblicare la sua Idea della Storia generale della Nuova Spagna, ed al tempo stesso mi consermo vieppiù nella mia opinione d'essere contemporaneo, o pure anteriore al Diluvio l'uso dell'anno solare, siccome intento provare nel tomo XI. della mia opera, dove si mette il Viaggio estatico al mondo planetario, nel qual propongo sul Calendario messicano alcune rissessioni, che voglio qui insinuare, e sottomettere alla di lei censura.

L'anno, ed il secolo sono stati sin da tempo immemorabile regolati presso i Messicani con un'intelligenza maggior di quella, che corrisponde alle loro arti, e scienze. In queste surono senz'altro inseriori a'Greci, ed a'Romani; ma l'ingegno, che si scorge nel Calendario, non la cede a quello delle più culte Nazioni. Quindi noi dobbiamo congetturare, che questo Calendario non è stato sattura de' Messicani, ma d'un'altra Nazione più illuminata: e poichè nell'Ame-

rica

rica non s'è trovata, fa d'uopo cercarla in un' altra parte, ficcome nell' Asia, o nell' Egitto. Questa supposizione vien confermata da ciò, ch' Ella afferma; cioè, che i Messicani ebbero il lor Calendario da' Toltechi (provenienti dall' Asia), i quali, al dir di Boturini, aveano il loro anno esattamente aggiustato al corso solare più di 100 anni avanti l'era cristiana; e dal vedere, che altre Nazioni, come i Chiapanesi usarono lo stesso Calendario messicano senz'altro divario, che quello de' simboli.

L'anno messicano cominciava alli 26. Febbrajo, giorno celebre nell'era di Nabonassarre, la quale 747 anni prima dell'era cristiana su sissata da Sacerdoti Egiziani; poichè al mezzogiorno di detto di corrispondeva fra loro il principio del mese Toth. Ora se que' Sacerdoti fissarono ancora questo giorno nell'epoca, perchè esso era (a) celebre nell' Egitto, abbiamo in tal caso il Calendario messicano conforme all'egiziano. Ma tralasciando questo non può del resto dubitarsi, che il Calendario messicano conveniva assai coll' Egiziano. Di questo dice Erodoto, (b) che su primieramente regolato dagli Egizi dando all'anno 12. mesi di giorni 30, ed aggiungendovi cinque giorni a ciascun anno, acciocchè il circolo dell'anno tornasse sulle proprie sue tracce: che i principali Dei dell' Egitto erano dodici, e che ciascun mese era sotto la tutela, e patrocinio d'uno di questi Dei. I Messicani aggiungevano anch'essi cinque giorni in ogni anno, i quali venivano da loro chiamati Nemontemi, cioè, inutili; perchè in essi non faceano niente. Plutarco dice, (c) che in tali giorni celebravano gli Egizi la festa della nascita de' loro Dei.

Egli è peraltro certo, che i Messicani dividevano il loro anno in 18. mesi, non già in 12. come gli Egizj; ma avendo eglino chiamato il mese meztli, ossia Luna, siccome V. S. osserva, pare innegabile, che l'antico lor mese sosse lunare come quello degli Egiziani, e de'Cinesi, verissicando-

K k 2 fi

<sup>(</sup>a) Ai 26. di Febbraio di detto anno propriamente cominciava l'anno fecondo il Meridiano di Alessandria, che tre secoli dippoi su sabbricata. Q. Curt. Lib. 4. c. 21. Veggasi La Lande Astronomie n. 1597.

(b) Herod. lib. 2. cap. 1. e 6. (c) Plut. de Iside, & Osiride.

si nel mese messicano ciò, che la Sacra Scrittura ci dice (a) d'essere il mese debitore del suo nome alla Luna. Sicchè i Messicani avendo sorse da' loro antenati ricevuto il mese lunare, avranno poscia per altri fini instituito l'altra spezie di mesi. Ell'asserma nella sua storia sulla sede del Boturini, che i Miztechi aveano l'anno di 13. mesi, il qual numero era sacro nel Calendario de' Messicani per riguardo a' 13. principali loro Dei, nella stessa maniera che in Egitto era

consagrato il numero 12. a' dodici maggiori lor Dei.

E' in vero ammirabile nel Calendario messicano l' uso de' fimboli, e de' periodi d'anni, di mesi, e di giorni. Per ciò che riguarda i periodi, mi pare, che quello di cinque giorni potrebbe dirsi la loro settimana civile, e quello di tredici la loro settimana religiosa. Similmente il periodo di venti giorni sarà stato il loro mese civile; quello di giorni ventisei il mese religioso; e quello di trenta il mese lunare, ed astronomico. Nel secolo può credersi, che il periodo di quattro anni fosse il civile, e quello di tredici il religioso. Colla moltiplicazione di questi due periodi aveano il lor secolo di cinquantadue anni, e dal raddoppiamento del fecolo aveano la loro età di cento quattro anni. In tutti questi periodi si scorge un' arte non meno maravigliosa di quella delle no--stre indizioni, cicli, &c. Il periodo di settimane civili si conteneva perfettamente nel mese civile, e nell'astronomico; questo ne aveva sei, e quello quattro, e l'anno conteneva settantatre settimane compite: nel che il nostro metodo è ecceduto dal Messicano, poichè le nostre settimane non si contengono perfettamente nel mese, neppur nell'anno. Il periodo di settimane religiose si conteneva due volte nel lor mese religioso, e ventotto volte nell'anno; ma in questo avanzava un giorno, ficcome avanza nelle nostre settimane. Da' periodi di tredici giorni moltiplicati per li venti caratteri del mese risultava il ciclo di 260. giorni, di cui sa ella menzione; ma perchè nell'anno solare dopo le ventotto set-

<sup>(</sup>a) A luna signum diei festi... mensis secundum nomen ejus est. Eccli. 43.

timane religiose avanzava un giorno, quindi risultava parimente un altro ciclo di 260. anni in modo tale, che i Mefficani potevano dal primo giorno dell'anno rilevar qual anno egli fosse. Il periodo dei mesi civili moltiplicato pel numero de'giorni (cioè 18. moltiplicato per 20., ) ed il periodo de' mesi lunari moltiplicato pel numero de' giorni ( cioè 12. moltiplicato per 30 ) danno lo stesso prodotto, o sia numero 360: numero invero non meno immemorabile, ed in uso fra' Messicani, che fra le più antiche nazioni; e numero, che da tempo immemorabile nella Geometria, ed Astronomia regge, ed è importantissimo per la sua relazione al circolo, che si divide in 360 parti, o gradi. Non abbiamo presso veruna Nazione del Mondo una cosa simile a questo chiaro, e mirabil metodo di Calendario. Del piccolo periodo di quattro anni moltiplicato pel suddetto ciclo di 260 anni proveniva un altro maraviglioso ciclo di 1040 anni. I Messicani combinavano il piccolo periodo di 4. anni col periodo sopra detto settimana di 13. anni; onde risultava il loro noto ciclo, o secolo di 52. anni; e così colle quattro sigure indicanti il periodo di 4. anni aveano, come noi abbiamo colle lettere dominicali, un periodo, che a dire il vero facea eccesso al nostro: mentre il nostro è di 28. anni, ed il Messicano è di 52. anni: questo era perpetuo, ed il nostro negli anni Gregoriani non è perpetuo. Tanta varietà, e semplicità di periodi di settimane, mesi, anni, e cicli non possono a meno di non esser ammirate: tanto più, che scuoprevisi immediatamente la nota relazione, che i detti periodi hanno a molti differenti fini, i quali indica Boturini dicendo , era il Calendario messicano di quattro spezie: cioè naturale per l'agricoltura, cronologico per la storia, rituale per le feste, ed astronomico pel corso degli astri, e l'anno era lunisolare,. Questo anno, se non lo mettiamo nel finire tre età messicane, dopo parecchi calcoli fatti io nol trovo.

Lo stesso Boturini determina secondo le pitture messicane l'anno della consusione delle lingue, e gli anni della creazione del mondo; la qual determinazione non dee sembrar

diffi;

difficile, imperocchè notandosi nelle pitture messicane gli eclissi, non vi è dubbio, che da essi rilevare si può la vera epoca della cronologia, siccome il P. Souciet rileva la cinese dall'eclisse solare, che sisò nell'anno 2155 prima dell'Era Cristiana. Un eclisse ben circostanziato, come lungamente prova il P. Briga (a) Romagnoli, può dar lume a sissare l'epoca della cronologia nello spazio di 20 mila anni: e sebbene nelle pitture messicane non si descrivano tutte le circostanze degli eclissi, ma il disetto di queste si rimedia coi molti eclissi, che vi si notano. Indi i Signori Messicani, che ancora conservano gran numero di pitture, potrebbero collo

studio di esse recar gran vantaggio alla cronologia.

Riguardo a' simboli dei mesi, e dell'anno messicano scuopronsi idee totalmente conformi a quelle degli antichi Egizj. Distinguevano questi (siccome si vede ne' loro monumenti) ciaschedun mese, o parte dello zodiaco, dove stava il Sole, con caratteristiche figure di ciò, che succedea in ogni stagione dell'anno. Quindi veggiamo i segni di Ariete, di Tauro, e de' due capretti ( che adesso sono due Gemelli ) essere nei mesi del nascimento di questi animali: i segni di Cancro, di Leone, e della Vergine colla spiga in quei mesi, ne' quali il Sole retrocede, qual gambero; ne' quali vi è maggior calore, e ne' quali si fa raccolta: i segni di Scorpione ( il quale nella sfera egiziana occupava lo spazio, che adesso occupa quello di Libbra) e quello di Sagittario nei mesi d'infermità velenose, e della caccia: ed ultimamente i segni di Capricorno, d' Aquario, e de' Pesci in quei mesi, in cui torna il Sole a salire verso noi altri, in cui piove molto, ed in cui comincia l'abbondante pesca. Idee sono queste alquanto simili a quelle, che i Messicani accomodarono al loro clima. Chiamavano essi Acabualco, cioè cessazione dell' acque, il primo loro mese, che cominciava a' 2 6. di Febbraro; e simboleggiavano questo mese con una casa, e colla figura dell' acqua sopra di essa. Davano ancora al detto me-

(a) Scientiæ Eclipsium ex Europa in Sinas Pars 3. c. 2. 5. 20.

se il nome di Quahuitlehua, cioè il germogliare, o muover degli alberi. I Messicani poi distingueano il loro primo mese con due nomi, de' quali il primo, cioè Acahualco, o cessazione dell'acque non conveniva al loro clima, dove l'acque cessano in Ottobre; ma conviene a'campi di Sennaar, ed a'climi settentrionali di America, in cui erano stati i loro Progenitori: e da ciò chiaramente si rileva essere antichissima l'origine di detto nome. Il secondo nome, cioè Quahuitlehua, o germogliamento degli alberi, conviene molto colla parola Kimath usata da Giobbe per fignificare le pleiadi, (a) che nel suo tempo annunziavano la primavera, nella quale muovono gli alberi. Il simbolo del secondo mese messicano era un padiglione; ciò, che serviva per denotare il gran calore, che sentesi nel Messico per Aprile prima d'incominciare le pioggie di Maggio. Il simbolo del terzo mese era un uccello, che in quel tempo si vedrebbe. Il dodecimo, e decimoterzo mese aveano per simbolo la pianta pachtli, che ne'detti mesi nasce, e cresce. Il simbolo del XVII. mese esprimeasi con certi legni legati con una corda, ed una mano, che la tirava; volendosi con ciò significare quanto stringe il freddo in tal mese, cioè in Gennajo: ed a questo stesso fine allude chiaramente il nome Tititl, che a detto mese si dava. La costellazione Kesil, di cui Giobbe parla per significare l'inverno, nella radice arabica (che è Kesal) significa star freddo, ed addormentato: e nel testo di Giobbe si legge così, Potrai tu rompere le corde, o legature di Kesil?,

E qu'i prescindendo dalla chiara conformità, che i simboli, e l'espressioni messicane di primavera, e d' inverno hanno con quelle di Giobbe, che a mio parere siori poco tempo dopo il diluvio, (siccome dico nel mio tomo XI.) notarsi dec, come i detti simboli, che sono veramente eccellenti per mantenere invariabile l'anno, dimostrano l'uso de' giorni intercalari fra' Messicani: altrimenti vedrebbesi, che in due secoli il simbolo del mese del freddo verrebbe a

cade-

<sup>(</sup>a) Job. cap. 9. v. 9, e cap. 38. 31.

cadere nel mese del calore. Così se dalle pitture messicane & rileva, che in esse si notava la conquista del Messico nel loro mese nono, chiamato Tlaxochimaco, indi s' inferirebbe essere stato in uso i giorni intercalari. Lo stesso si dedurrebbe dal vedere, che i Messicani nell'entrata degli Spagnuoli conservavano quell' ordine di mesi, che secondo la significazione del loro nome si conveniva alle stagioni dell' anno, ed alle produzioni terrestri. Dippiù per rilevare, come regolavano i Messicani i loro anni bisestili, e se l'anno loro era giusto, si dovrebbe sar esatto esame, econfronto di qualche successo a noi palese, che si vedesse notato da' Messicani. Ella, per esempio, fissa la morte di Motezuma a' 29. Giugno del 1520: se questa nelle pitture messicane si trovasse nel giorno VII. cuetzpalin del VII. mese, s' inferirebbe il loro anno essere giusto, e che i bisestili s'erano frammischiati di quattro in quattro anni: se corrispondesse al giorno IV. cipactli, era segno di effere giusto il loro anno, e che i bisestili si contavano dopo il secolo: se corrispondesse al VII. ozomatli, allora s' inferiva, che i loro bisestili poneansi dopo il secolo, e che il loro anno tanto era errato, quanto lo era il nostro in quel tempo. L' esempio proposto si appoggia sopra il calendario, che ella mette in fondo del tomo II: ciò, che ho fatto a cagione di maggior chiarezza: ma quando si trattasse di far esattamente il calcolo, dovrebbe aversi in vista, che il di lei Calendario corrisponde all'anno I. del secolo messicano, e che l'anno 1520. su l'anno XIV. di detto secolo: onde i nomi de giorni avrebbero un ordine diverso da quello, che si è proposto per la maggior chiarezzza.

Ultimamente, Riveritissimo Amico, il simbolo, che ella mette per significare il secolo messicano, convince evidentemente essere quello stesso, che aveano gli antichi Egizi, e Caldei. Vedesi nel simbolo messicano il sole, come eclissato colla luna, e circondato da un serpente, che sa quattro nodi, ed abbraccia i quattro periodi di tredici anni. Questa stessissima idea della serpe col sole è immemorabile nel mondo per significare il corso periodico, o annuale del sole. Noi

abbia-

abbiamo nell' Astronomia, che i punti, ove succedono gli eclissi chiamansi (siccome notò il P. Briga (a) Romagnoli ) da tempo immemorabile testa, e coda di dagrone. I Ginesi con idee false, ma conformi a questa immemorabile allusione, credono, che negli eclissi un dragone è in atto di trangugiarsi il sole. Gli Egizi più particolarmente convengono coi Messicani; imperocché per simbolizzare il sole usavano un circolo con uno, o due serpenti: ancora di più convenivano gli antichi Persiani, tra i quali il loro Mitras ( che certamente era il sole ) adorato da' Greci, e da' Romani, simbolizzavasi (b) col sole, e con una serpe; e dal P. Monfaucon (c) abbiamo nelle sue Antichità un monumento di un serpente, il quale attorniando i fegni dello zodiaco, gli taglia in varj modi attortigliandosi. In vista di questi innegabili esempi è convincentissima la riflessione seguente, cioè: non vi è dubbio, che il simbolo del serpente è una cosa totalmente arbitraria per significare il sole, col quale non ha nessuna relazion sisica: perchè dunque, domando io, tante nazioni disperse, e delle quali alcune non si sono trattate vicendevolmente, se non ne' primi secoli dopo il diluvio, perchè esse son convenute nell'usare uno stesso si arbitrario, e hanno voluto con esso significare uno stesso obbietto? Il trovare la parola sacco nelle lingue ebraica, greca, teutonica, latina &c. ci obbliga a credere, che essa appartenga alla lingua primitiva degli uomini dopo il diluvio, e che il vedere usato da' Messicani, da'Cinesi, dagli antichi Egizi, e da' Persiani uno stesso simbolo arbitrario per significare il sole, ed il suo corso, non ci obbligherà a riconoscere in detto simbolo la di lui vera origine in tempo di Noè, o de' primi uomini dopo il diluvio? Que-Ita mia ben dedotta conseguenza vien efficacemente confermata dal Calendario chiapanese, (che tutto è Messicano) dove i Chiapanesi, ( a detta di Monsig. Nugnez de la Vega, Storia del Messico Tom. II. Ll

<sup>(</sup>a) Tomo citato. P. 4. Inv. 3. c. 2.

(b) Veggansi Banier Mythologie tom. 2. L. 4. c. 4. tom. 3. L. 7 c. 12.

Pluche, Storia del Cielo tom. 1. c. 2. § 1. Goguet, l'Origine delle scienze tom. 1. Disser. 2. (c) Tom. 1. p. 378.

Vescovo di Chiapa nel Proemio delle sue Constituzioni Sinodali ) pongono per primo simbolo, o nome del primo anno del secolo un Votan nipote, dicono essi, di quel, che fabbricò una muraglia fino al cielo, e diede agli uomini i linguaggi, che ora si parlano. Ecco qui il Calendario messicano con un fatto chiaramente relativo alla fabbrica della torre Babele, ed alla confusione delle lingue. Molte altre riflessioni simili poteano farsi sui belli documenti, che ella ci esibisce nella sua storia: io però l'auguro di buon cuore salute &c. Cesena 21. Luglio 1780. = Fin qui la lettera del Sig. Ab. Hervas. Ma checchessia dell'uso dell'anno solare presso que' primi uomini, nella qual contesa non voglio intrigarmi, non posso persuadermi, che i Messicani, ovvero i Toltechi, sieno stati debitori a qualcuna delle Nazioni dell' antico Continente del lor Calendario, e del lor metodo di computare il tempo. Da chi impararono i Toltechi la loro età di 104 anni, il secolo di 52, l'anno di 18 mesi, i mesi di giorni 20, i periodi di tredici anni, e di tredici giorni, il Ciclo di giorni 260, e sopratutto i giorni tredici intercalari terminato il secolo per aggiustar l'anno al corso solare? Gli Egizi surono i più bravi Astronomi di que rimoti tempi, eppure non adoprarono veruna correzione intercalare per rimediare all'annuale ritardazione del Sole d'ore sei incirca. Ora se i Toltechi da per se stessi s'accorsero di quella ritardazione, non è da maravigliare, che s'accorgessero d'altre cose, che non richiedevano sì minute, e sì prolisse offervazioni astronomiche. Lo stesso Cav. Boturini, del cui testimonio si prevale il Sig. Hervas, dice espressamente sulla fede degli Annali toltechi da lui veduti, che avendo osservato gli Astronomi toltechi nell' antica lor patria Huehuetlapallan ( paese settentrionale dell'America ) l'eccesso d'ore quasi sei dell'anno solare sopra il civile, ch'era in uso presso loro, corressero questo coll'uso de'giorni intercalari cento è più anni prima dell'era Cristiana. Per ciò che riguarda l'analogia tra i Messicani, e gli Egizi, ne parleremo nelle dissertazioni. AVVER-

# AVVERTIMENTO DELL' AUTORE

SULL' OPERA INTITOLATA:

### LETTERE AMERICANE ...

Loune rissessioni del Sig. Hervas si fanno ancora dal dotto Autore delle Lettere Americane, opera novissima, e piena d'erudizione; pubblicata nel Magazzino Letterario di Firenze, e pervenutami allorchè si stampavano gli ultimi fogli di questo II. tomo . L' Autore nell' impugnare che fa , gli spropositi del Sig. de Paw, da una vera, benchè non compita, idea della cultura de' Messicani: ragiona per lo più bene de' loro costumi ; delle lor usanze ; delle loro arti, e sopratutto delle loro cognizioni aftronomiche: espone il loro Calendario, ed i loro Cicli, ed in tutto ciò gli confronta cogli antichi Egizi, siccome sece nel secolo passato il dottissimo Messicano Siguenza, per provare la loro conformità, e l'antichità della popolazione dell'America. Nel percorrere queste lettere ho avuto il piacere di veder promossi; ed illustrati alcuni de' miei sentimenti esposti nelle mie dissertazioni; ma peraltroamie dispiace d'averatrovatione esse alcunia sbagli, oltre a certi tratti troppo ingiurioli alla Nazione Spagnuola, e disdicevoli ad un Letterato onesto ; ed simparziale. Quasi tutti i nomi messicani si leggono alterati, ed alcuni così sfigurati; che neppur io; che fon tanto pratico nella lingua, e nella stroria del Messico, posso ravvisarli. Talvolta fi coglieguna Città in iscambio d'un Re , ficcome dove sli ta manzione della pittura IV della Raccolta di Mendoza, pubblicata dal Purchas, e dal Tevenot; si dice la Città di Chimalpopoca, essendo questo nome d'un Re Messicano, exnonad'alcuna Città &c.

Nella lettera IX. della seconda parte; nella quale parla dell'anno Messicano; cita questo Autore il Gemelli, e gli rinfaccia a torto un errore. Dice Gemelli, che l'anno mes-

Lla

sicano sul principiare il loro secolo cominciava a' 10. Aprile; ma che ogni quattro anni s'anticipava un giorno, a caglone del nostro bisesto: sicchè dopo quattro anni cominciava a' 9. di quel mese, dopo gli otto anni cominciava agli 8., e così s'andava anticipando un giorno ogni quattro anni sin'al sine del secolo messicano, nel quale per l'interposizione de' tredici giorni intercalari, ommessi nel decorso del secolo, tornava l'anno a cominciare a' 10. Aprile. Questa, soggiunge l'Autor delle Lettera, è una contradizione di fatto, mentre l'anno dopo gli anni quattro dovrebbe cominciare agli undici, e non a' nove, e così per ogni quattro anni doveva crescere un giorno, ed in tal caso diveniva superstua la correzione de' giorni tredici dopo gli anni 52, oppure ammessa la retrocessione d' un giorno ad ogni quattro anni, la differenza dell'anno, siderabile al termine del ciclo sarebbe stata dupla,

cioè, di giorni 26.

Io mi meraviglio, che un Letterato che mostra d'essere un buon calcolatore, sbagli in un calcolo così semplice, e così chiaro. L'anno 1506, fu secolare presso i Messicani. Oraper maggior chiarezza supponghiamo, che il loro anno cominciasse, come il nostro, il di I. Gennajo. Questo primo, anno del fecolo messicano composto, come il nostro, di giorni 365, termind tale quale il nostro a' 21 Decembre, e similmente l'anno secondo corrispondente al 1507; ma nel-1508 l'anno messicano dovette terminare un giorno prima del nostro; perchè il nostro, come bisestile, ebbe giorni 366, laddove il Messicano non avea più di 365. Dunque l'anno quarto di quel secolo messicano corrispondente al. 1509, dovette cominciare un giorno prima del nostro, cioè ai 31. Dec. 1508. Parimente l'anno ottavo corrispondente al 1513 dovette cominciare a' 30. Dec. 1512, per la medesima ragio ne d'essere stato quest' anno bisestile. L'anno dodecimo corrispondente al 1517 dovette cominciare a 29. Dec. 1516, e così sin' all'anno 1557, ultimo di quel secolo messicano, nel quale l'anno messicano dovette tanti giorni anticiparsi al nostro, quanti erano stati gli anni bisettili. Qra ne' 52 anni del.

del secolo messicano vi sono 13 bisestili: dunque quell'ultimo anno del secolo doveva anticiparsi giorni tredici al nostro, e non 26. Non era dunque superstua l'interposizione de giorni tredici terminato il secolo, per aggiustar l'anno al corso solare. Sicchè Gemelli disse bene in ciò che scrisse intorno all' anticipazione dell'anno, benche errasse nel dire, che l'anno messicano cominciava a' 10 Aprile; poichè cominciava, come tante volte abbiam detto, a' 26 Febbrajo. L'Autor delle Lettere crede, che i Messicani cominciavano il loro anno dall'equinozio di Primavera. Io son del medesimo parere quanto al loro anno astronomico; ma non ho osato asfermarlo; perchè nol so. Gli antichi Storici Spagnuoli del Messico non erano Astronomi, e nelle loro storie non si curarono tanto d'esporre i progressi de' Messicani nelle scienze, quanto i loro riti superstiziosi. La Ciclografia Messicana, composta dal grand' Astronomo Siguenza dopo un diligente studio delle pitture messicane, e dopo moltissimi calcoli degli eclissi, e delle comete notate in quelle pitture, non è pervenuta a noi.

Non posso perdonare all' Autor delle Lettere il torto che fa a questo gran Messicano nella lettera 3 del tomo II, dove ragiona sulla sede di Gemelli delle Piramidi di Teotihuacan. Carlo Siguenza, dice quell' Autore, giudica tali edifizi anteriori al Diluvio. Non è vero: come poteva Siguenza giudicar tali piramidi anteriori al diluvio, credendo posteriore la popolazione dell' America alla confusione delle lingue, ed i primi popolatori discendenti di Nephtuim, bisnipote di Noè, siccome ne sa fede il Cav. Boturini, che vide alcune opere di Siguenza? Lo stesso Gemelli, di cui si prevale l'Autor delle Lettere, gli contraddice espressamente nel tom. 6. lib. 2. cap. 8. Niuno Storico Indiano, dice questo Viaggiatore, ha saputo investigare il tempo dell'erezione delle piramidi dell' America; però D. Carlo Siguenza le stimò antichissime, e poco dopo il diluvio. Neppure il Gemelli spiegò bene il sentimento di Siguenza; poichè il Dott. Eguiara ragionando nella Biblioteca Messicana delle opere di Si-Lla guen-

-000

guenza, e tralle altre di quella, che scrisse sulla popolazione dell'America, dice, che egli in tal opera fissa la prima popolazione di quel Nuovo Mondo paullo post babylonicam confusionem, cioè alquanto dopo di quello, che da ad intendere Gemelli.

Quanto poi ad altri articoli più rilevanti discussi nelle suddette lettere, ne ragioneremo opportunamente nelle nostre dissertazioni, nelle quali in parte ci accorderemo con quell' Autore, ed in parte ci opporremo a' suoi sentimenti.



all the second of the second o

The state of the s

# INDICE

# DEL TOMOII.

# LIBRO VI.

| 1 Ogmi della Religione de' Messicani.                                      | nag.          | A   |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 2 D Gli Dei della providenza, e del Ciclo.                                 | pag.          |     |
| 3 Apoteosi del Sole, e della Luna.                                         |               | 7   |
| 4 Il Dio dell'aria.                                                        |               | 9   |
| 5 Gli Dei de'monti, dell'acqua, della terra, del fuoco,                    | della         | 11  |
| notte, e dell'Inferno.                                                     | acııa         | 7 - |
| 6 Gli Dei della guerra.                                                    |               | 15  |
| 7 Gli Dii del commercio, della caccia, della pesca &c.                     |               | 17  |
| 8 Gl'idoli, e la maniera di riverir gli Dei.                               |               | 20  |
| 9 Le loro metamorfosi, o trasformazioni.                                   |               | 24  |
| 10 Il tempio maggior di Messico.                                           |               | 25  |
| 11 Edifizi annessi al tempio maggiore.                                     |               | 25  |
| 12 Altri tempj.                                                            |               | 30  |
| 13 Rendite de' tempj.                                                      |               | 33  |
| 14 Numero, e gradi diversi de' Sacerdoti.                                  |               | 36  |
|                                                                            |               | 36  |
| 15 Gl'impieghi, l'abito, e le insegne de Sacerdoti.<br>16 Le Sacerdotesse. |               | 39  |
|                                                                            |               | 41  |
| 17 Differenti ordini di Religiosi. 18 Sacrifizi comuni di vittime umane.   |               | 43  |
|                                                                            |               | 45  |
| 19 Sacrifizio gladiatorio. 20 Numero de' facrifizi incerto.                |               | 47  |
| 21 Sacrifizj inumani in Quauhtitlan.                                       |               | 49  |
| 22 Auftreità a digiuni de' Sacerdati                                       |               | 51  |
| 22 Austerità, e digiuni de' Sacerdoti.                                     |               | 52  |
| 23 Penitenza celebre de' Tlascallesi.                                      |               | 55  |
| 24 Età, Secolo, ed Anno messicano.                                         |               | 56  |
| 25 Mese messicano.                                                         | ,             | 59  |
| 26 Giorni intercalari.                                                     |               | 62  |
| 27 Divinazione.                                                            |               | 64  |
| 28 Figure del Secolo, dell'Anno, e del Mese.                               |               | 64  |
| 29 Anni, e Mesi de'Chiapanesi.                                             | 33            | 65  |
| 30 Feste de' quattro primi mesi.                                           |               | 66  |
| 31 Festa grande del Dio Tezcatlipoca.                                      | 1             | 68  |
| 32 Festa grande d'Huïtzilopochtli.                                         |               | 70  |
| 33 Feste de'mesi 6, 7, 8, e 9.                                             | ~             | 74  |
|                                                                            | <b>3</b> · 3· | 4   |
|                                                                            |               |     |

, . . .

| λ. | 35 Feste de cinque ultimi mess.                                   | 70  |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----|
|    | 36 Festa secolare.                                                | 79  |
|    | 37 Riti nella nascita de'lor figliuoli.                           | 84  |
|    | 38 Riti nuziali.                                                  | 86  |
|    | 39 Riti funerali.                                                 | 89  |
|    | 40 Sepolcri.                                                      | 93  |
|    | 46 Seporer.                                                       | 97  |
|    | LIBRO VII.                                                        |     |
|    | AIDRO VIII                                                        |     |
| 6  | , I Educazione della Gioventù messicana. pag.                     | ior |
| Ŝ. | 2 Esposizione di sette dipinture messicane sull'educazion della   |     |
|    | Gioventii.                                                        | 102 |
|    | 3 Esortazione d'un Messicano a suo figlio.                        | 104 |
|    | 4 Esortazione d'una Messicana a sua figlia.                       | 107 |
|    | 5 Scuole pubbliche, e seminarj.                                   | 109 |
|    | 6 Dritto messicano sull'elezion del Re.                           | 112 |
|    | 7 Pompa, e ceremoniale nella proclamazione, e nell'unzione        |     |
|    | del Re.                                                           | 113 |
|    | 8 Incoronazione, corona, abiti, ed insegne Reali.                 | 115 |
|    | 9 Dritti del Re.                                                  | 116 |
|    | To Configli Reali, ed Uffiziali della Corte.                      | 117 |
|    | 11 Ambasciatori.                                                  | 118 |
|    | 12 Corrieri, e Poste.                                             | 119 |
|    | 13 Nobiltà, e dritti di successione.                              | 120 |
|    | 14 Divisione delle terre, e titoli di possessione, e di proprietà |     |
|    | 15 Tributi, ed aggravi de'sudditi della corona.                   | 124 |
|    | 16 Magistrati di Messico, e d'Acolhuacan.                         | 127 |
|    | 17 Leggi penali.                                                  | 130 |
|    | 18 Leggi sugli schiavi.                                           | 134 |
|    | 19 Leggi d'altri paesi d'Anahuac.                                 | 139 |
|    | 20 Pene, e carceri.                                               | 140 |
|    | 21 Uffiziali di guerra, ed ordini militari.                       | 141 |
|    | 22 Abito militar del Re.                                          | 143 |
|    | 23 Armi de' Messicani.                                            | 143 |
|    | 24 Stendardi, e Musica militare.                                  | 145 |
|    | 25 Modo di dichiarare, e di far la guerra.                        | 146 |
|    | 26 Fortificazioni.                                                | 150 |
|    | 27 Campi, ed orti galleggianti nel lago messicano.                | 152 |
|    | 28 Modo di coltivar la terra.<br>29 Aje, e granai.                | 153 |
|    | 30 Orti, giardini, e boschi.                                      | 156 |
|    | To orn's Standing of policity.                                    | 31  |
|    | ÿ.                                                                | 31  |

|   |    |                                                                                      | 4/3          |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|   | 31 | Piante più coltivate da' Mefficani !                                                 | 158          |
|   | 32 | Allevamento d'animali.                                                               | 138          |
|   |    | Caccia.                                                                              | 160          |
|   | 34 | Pesca.                                                                               | 162          |
|   |    | Commercio:                                                                           | 163          |
|   | 36 | Moneta.                                                                              | 165          |
|   |    | Ordine ne' Mercati.                                                                  | 166          |
|   | 38 | Usanze de' Mercanti ne' lor viaggj.                                                  | 167          |
|   |    | Strade, Alberghi, Barche, e Ponti-                                                   | 168          |
|   |    | Uomini da foma.                                                                      | 170          |
|   |    | Lingua Mefficana.                                                                    | 170          |
|   |    | Oratoria, e Poesia.                                                                  | 174          |
|   |    | Teatro mefficano.                                                                    | 176          |
|   |    | Mufica.                                                                              | 178          |
|   |    | Balli.                                                                               | 179          |
|   |    | Giuochi.                                                                             | 182          |
|   | 47 | Diverse fatte di pitture messicane!                                                  | 186          |
|   |    | Tela, e colori.                                                                      | 189          |
|   | 49 | Carattere della lor pittura, e modo di rappresentar gli o                            | g4           |
|   |    | getti.                                                                               | 191          |
|   |    | Scultura.                                                                            | 194          |
|   |    | Lavori di getto.                                                                     | 195          |
|   |    | Lavori di musaico.                                                                   | 197          |
|   |    | Architettura domestica.                                                              | 199          |
|   |    | Acquidotti, e strade sul lago.                                                       | 203          |
|   | 55 | Avanzi d'edifizi antichi.                                                            | 204          |
|   | 50 | Scarpellini, Giojellieri, e Pentolai.                                                | 205          |
|   |    | Falegnami, Tessitori, &c.                                                            | 207          |
|   |    | Lista delle rarità mandate da Cortès a Carlo V.                                      | 208          |
|   |    | Cognizione della Natura, ed uso de'semplici medicinali. Oli, unguenti, infusioni &c. | 211          |
|   |    | Salassi, e bagni.                                                                    | 213          |
|   |    | Il Temazcalli, o Ipocausto messicano.                                                | 214          |
|   | 62 | Chirurgia.                                                                           | 214          |
|   |    | Alimenti de' Messicani.                                                              | 216          |
|   | 65 | Vino.                                                                                | 217          |
|   |    | Vestimenta.                                                                          | 22 T<br>22 Z |
|   |    | Ornamenti.                                                                           | 225          |
|   |    | Masserizie, ed impieghi domestici'.                                                  | 226          |
| - | 60 | Uso del tabacco,                                                                     | 227          |
|   |    | Piante adoperate in vece di sapone:                                                  | 227          |
| 1 |    | Transaction are important                                                            | 7,           |

# ERRATA

# CORRIGE

| Pag. | 4. fin. 13. Tlacatecolototl Tlacatecolotl      |
|------|------------------------------------------------|
|      | 20. lin. 16. ed altra e l'altra                |
| pag. | 40. lin. 24. s' mbriacavano s' imbriacavano    |
| pag. | 75. lin. pen. atte fatte                       |
|      | lin. ult. avelleremo favelleremo               |
| pag. | 107. lin. 25. ad una, e ad all'una, ed all'al- |
|      | altra parte tra parte                          |
|      | 110.: lin. 234. se ne ritornava ritornava      |
|      | 124. lin. 8. ne erano nè erano                 |
|      | 156. lin. 4. attacco accanto                   |
| pag. | 224. lin., 18. Ma non era Ma non erano         |
|      | corrispondente corrispondenti                  |
| pag. | 224. nella Nota - gli appellano le appellano   |
| pag. | 253. lin. 6. figura figura                     |

# LISTA

## DE' SIGNORI ASSOCIATI

## ALLA STORIA ANTICA DEL MESSICO.

BOLOGNA. L'Illustrifs., e Reverendifs. Monsig. Luigi Giuseppe Andujar, Vescovo di Tortona.

Il Nob. Uomo Sig. Conte Alessandro Pilastri.

La Nob. Donna Sig. Contessa Elena

Marsigli. Il M. R. P. Maestro Giuseppe Ma-ria Masi Domen. Lettor Pubblico, Dott. Colleg.

Il M. R. P. Maestro Domenico Maria Pancieri Domen. Lett. Pubb.

Dott. Colleg. Il M. R. P. Maestro Antonio Vaccari Lett pubb., e Guardiano de' PP. Conventuali.

I Signori Abati

D. Agostino Castro per 2. copie.

D. Andrea Gonzalez. D. Antonio Franyuti. D. Antonio Noriega. D. Antonio Poyanos. Dott. D. Arrigo Malo.

D. Domenico Gonzalez.
D. Emmanuelle Colon.
D. Emmanuelle Fabri.

D. Emmanuelle Mendoza. D. Emmanuelle Muñoz Cote.

D. Emmanuelle Teran.
D. Felice Sebastian.

D. Francesco Saverio Alegre.
D. Francesco Calderon per 2. copie.
D. Francesco Escalante.

D. Francesco Gherardi. D. Francesco Luque. D. Francesco Villaurrutia.

D. Giangiuseppe Gonzalez.
D. Giovanni Almon.
D. Giovanni Arrieta. D. Giovanni Martinez.

D. Gio: Ignazio Molina,

D. Giovanni Quintanilla. D. Giovanni Serrato.

D. Giuseppe Dominquez.

D. Giuseppe Guerrero.

D. Giuseppe Lava. D. Giuseppe Penalver.

D. Giuseppe Romero.

D. Giuseppe Rotea. D. Giuseppe Soldevilla per 2. copie.

D. Ignazio Frexomil.

D. Ignazio Perez. D. Isidoro Gonzalez.

D. Luigi Santoyo. D. Mattia Boza.

D. Michele Bachiller.
D. Michele Castro.
D. Michele Urizar.

D. Narciso Gonzalez.

D. Pietro Caro.

D. Pietro Ganuza per 2. copie.

D. Rafaelle Landivar. D. Vincenzio Zanelli.

### CESENA.

Il Nob. Uomo Sig. March. Giuseppe Locatelli, Martorelli Orfini.

Il Nob. Uomo Sig. Marchese Melchiorre Romagnoli.

Il Nob. Uomo Sig. Conte Camillo Manzi.

Il Nob. Uomo Sig. Conte Pirro della Massa.

Il Sig. Giuseppe Motinari.

Il Sig. Filippo Argentini.

#### CREMONA.

Il Nob. Uomo Sig. D. Gianfrancesco Marchese Ali, Conte Ponzone.

Il Nob. Uomo Sig. Conte D. Ales- D. Francesco Saverio Lozano: fandro Schinchinelli.

Il Nob. Uomo Sig. Conte D. Giambattısta Bissi.

Il Nob. Uomo Sig. March. D. Antonio Maria Botta.

Il Nob. Uomo Sig. D. Carlo Alber-

### FAENZA.

Il Sig. Ab. D. Giovanni Velasco. Il Sig. Ab. D. Gioacchino La-Rea.

### FANO.

Il Sig. Ab. D. Giovanni di Dio Noriega. FERRARA.

Il Nob. Uomo Sig. Marchese Ercole Calcagnini.

La Nob. Donna Sig. Marchesa Maria Calcagnini Zavagli.

Il Sig. Ab. D. Giuseppe Gondra. Il Sig. Ab. D. Antonio Jugo.

Il Sig. Ab. D. Giuseppe Pozo. Il Sig. Ab. D. Gabriele Vicdma.

Il Sig. D. Gioyanni Zacatzin.

#### FORLI'.

Il Nob. Uomo Sig. Marchese Francesco Tartagna

Il M. R. P. Maestro Vincenzio Sa-vorelli Domen.

Il Sig. Ab. D. Antonio Burriel.

### IMOLA.

I Signori Abati D. Francesco Regis Alcalde.

D. Francesco Andrade.

D. Stefano Fuente.

#### MANTOVA.

Il Nob. Uomo Sig. Conte Girolamo Murari dalla Corte.

Il Nob. Uomo Sig. March. Giuleppe

#### PESARO.

Il Sig. Ab. D. Pietro Navarrete. Il Sig. Ab. D. Francesco Bernardez.

#### REGGIO DI LOMBARDIA.

Il Sig. Av. D. Antonio Galli.

#### RIMINI.

Il Sig. Ab. D. Gasparo Sola. Il Sig. Ab. D. Giuseppe Silva per 2. copie.

#### ROMA.

I Signori Abati.

D. Andrea Vasoazabal.

D. Benedetto Patiño.

D. Emmanuelle Flores.

D. Francesco Cabrera. D. Filippo Gilij.

D. Giacomo Torres.

D. Giuseppe Rivadavia. D. Giuseppe Toledo.

D. Ilario Ugarte.

D. Lino Fabrega.

D. Rodrigo Brito.

D. Tommaso Monton.



